



## ODAE FRANCISCI PHILELFI.

Ioannes Franciscus hostianus ad Magnisicu & insignem patritium Lodouicum Martinengu. Ntiqua insignes Lodouice tulere poetas Sæcula: martigenæ maxie gétis honos Multus & orator nec no pclaruit ildem Temporibus: quorum nuc quog fama uiget. Et dum pontus erit: tellusq; & sydera cælo Voluentur: uiuet cuncta per ora uirum. Attamen illa uirum no ullum protulit ætas Qui simul orator quiq; poeta foret. Siquis enim tractare tubam Demosthenis aptus Illi difficilis musa maronis erat. Si cui pindaricos calamos concessit apollo Meonii eripuit plectra canora senis Siquis Aristophanis madefecit labra liquore Melpomene clausit docta Sophoclis aquas. Sicui chalcidicos riuos elegia reclusit Pastoris siculi uena repressa fuit. Denig: florerent quauis: est nemo repertus Ingenia: atquillo tempore clara forent: Cui large fluerent per cuncta poemata uena Omneq dicendi consequeretur opus. Hoc igitur tanto cumulo maiore Philelphus Franciscus laudis dignior ipse uenit. Proxima quem claro genuerunt sæcla nitentem Ingenio: cunctis pectoris atq; bonis. Hic uates mirandus enim seu cantet amores

Siue bianorea concinat armà tuba Siue epulas fratrum & plorantem stupra sororis Dauliada: & nati funera acerba fui Siue dolos ponat Daui uel Thaidis astus Seu Thamyræ argutu pectine pulset ebur. Denig; per quacuq; pedes Helicona philelphus Fert: illi fœlix castalisomnis adest. Eloquii uero rapido q flumine currat. Permulta ipsius scripta diserta docent: Quisnam Antenoreæ selicius urbis alūnum Allequitur: si sint gesta canenda ducum! Fruge Cleantea fragrans & pectus odore Linquam socratico comemorasse uiri Non rerum causas cognouit acutius alter Sydereos motus: Martis & astra seri. Sed referam quid plura! uiri satis inclyta uirtus Cognita: nec nostris nunc referenda modis Omnes ingenuas artis congelsit in isto Quarum aliis aliquam docta Minerua dedit Ast opera inter pulchra uiro composta diserto Congerie quorum scrinia nulla uacant: O darum hoc etiam uariis ornatibus:alta Doctrina late quod nitet: extat opus. Quod foret ut cunctis comune colentibus arces Palladias sacrum coryciumq; nemus. Angelus impressit Lodouice britanicus: alti Ingenii primos inter habende uiros. Hos dicat atq; tibi deuoto corde labores

Vir uirtutis honos splendor & omne decus Plus operi splendoris enim: licet undig per se Splendeat: & clarum nomine uatis eat: Credidit adiungi: si nominis esset honorem Impressum illustris clima per omne tui: Accipiesigitur læto munuscula uultu: Quas fert exiguus: dat tibi agellus opes. bloqui uero rapido q flumme currac. Permulta iofius (copra diferra docente Quifnam Antenoress felicius urbis altinum A flequitur: fi foregella capenda ducum: Fruge Cleantea fragrans, 81 pectus odore Sydereos motus: Martis & aftra feri. Sed referam quid pluratuin lansinely ta mixus Cognita; nec nolinis nunc referenda modis Omnes ingenuas arus congellit in ilto: Congerie quorum ferinia nulla uacant: O darum hoc enam uariis omanbus: alta Ochrina te cuod nicetiexcat opus. O nod forer in cundus comune colenabus arres I-los dicar aray abi deuoro corde labores Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. M.7.13

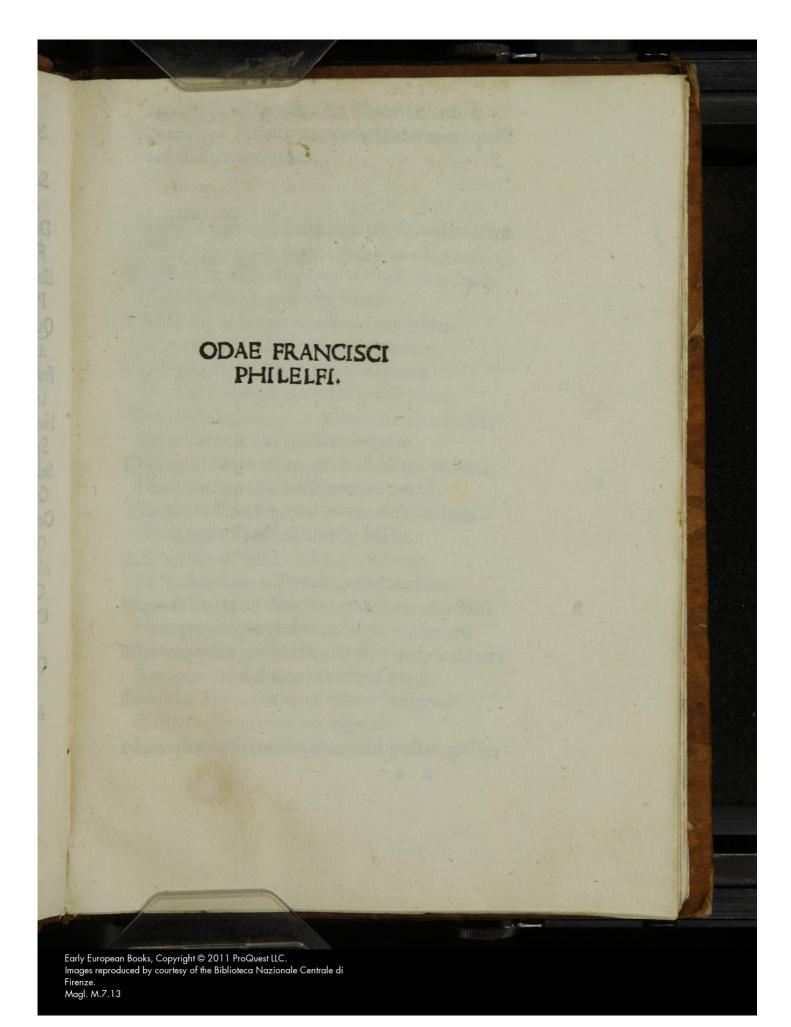



Francisci Philessi præsatio in libros carminum ad Franciscum Sphortiam mediolanensium quar tum ducem inclytum.

Rāciscus Frācisce tuus tibi sphortia uates Principe te digna dona Philelfus agit. Hic e ille dies: quo rex hoiumq; deuq; Illuxit terris uirq deulq simul. Hic est ille dies: quo christus dona salutis In genus humanum contulit exoriens. Hoc igitur Francisce die donare poeta Te tuus iis pergit: quæ tibi grata putat. Non tibi fert aurum.no gemas.munera nulla: Quæ fortuna suo uindicet imperio. Quicquid habet tépus: perit id cu tpe tadem. Hinc fortuna diu nulla manere potest. Thelauros Croesi tantos breuis abstulit hora: Sic & opes Crassi.diuitiasq; Mida. Assyrios medi fastus ducis ira subegit. At medos Cyrus. Persida res Macedum. Romulidas totus dominos quos horruit orbis: Non genus una probis contudit innumeris Munera nulla quidé tibi nuc dux inclyte datur: Tempore quæ ducas interitura breui. Sed fidei documenta piæ cultiq; benignus Collectas fruges accipis ingenii. Nam quæ celsa canút cithara du pulsat apollo:

Carmina pierides: hæc tibi dona legis. Iudice nam phœbo diæ celebrare sorores Res lætantur eas: quas fugit interitus Laudibus illustres. quibus hæc extollitur ætas Per uirtutis opus in cumulū referunt. Laudantur proceres reges laudantur & altis Ornantur titulis ob bene gesta duces. Nobilis hos inter miris tua Sphortia uirtus Emicat auguriis sy dera summa petens. Non fortuna tui laudem sibi uindicat ullam Quæ probitate tibi cedit ubiq; tua. Non aliunde quidem q ex te dux optime pedes. Hoc externa ratus inferiora bono. Sola tuum uirtus medio tibi nomen in orbe Fixit: fortuna quæ iubet esse suam. Quis putet exilium nudo doluisse Bianti Qui bona dum fugeret: propria quæq; tulit! Num sua quis ducat: quæ uis non una repente Auferat inuito: sollicitumue premat! Solus es indomitus: uitio qui liber ab omni Nil pluris facias. q bene facta segui. Tu bene res gestas bene gestis rebus in omnem Prosequeris uitam.nil tibi turpe placet. Ii tibi funt mores: qualis in principe summo Esse decet nulla te capit ambitio. Quoqi gradu superas alios magis unus honoris: Hoc duce uirtute te geris inferius. Felicem se quisquis putat: cui cominus uti

Contigit aspectu colloquiog; tuo. Fronte hilaris uultuq; grauis, uerbog; modestus Omnibus unus ades quis duce te melior! No te fastus het. facile maiorq; minorq; Sentit.teg, nihil mitius este uidet. Nec tibi grata minus més é q iusta: repédens: Qui sua des cuiq: qui meruisse uelis. Quatus es in dando: re munificentia carum Iucundumq; facit regibus: & populis O nos felices iterumq; iterumq; beatos: Qui ductu regimur auspiciis; tuis: Exemplum Francisce tuum quicung; sequuture Hi sibi quid dubitét omnia læta fore! Flagitium uitam solum mortalibus ægram Reddit. & æternas mox agit in tenebras. At pietate homini paritur cum certa uoluptas Luce sub hac fragili: tū fit in astra uia. Hinc tu cuncta bono mœtitus læta superno: Relligione nihil esse putas melius. Hanc noctesq; diesq; colis.tibi semper in ore Est pater omnipotens: quo duce cuncta facis. Hunc unum esse putas:ad que mes ois & oe Debeat humanu tendere consilium. Non igitur mirum: tibi si deus optimus uni Semper adest: alacer si tua uota souet. Hic tibi tam claros.tam multos sæpe triuphos. Ob pietatis opus imperiumq; dedit. Id dedit imperium: quo nullum pu'chrius usq

des

Delius ex orbe spectat olympiaco. Hunc igitur proceres: regelq; ducelq; secuti Magna suis rebus emolumenta dabunt. Non sine mente dei quem uirtus aurea flectit Et pietatis honos Sphortia tanta geris. Qui mortalis enim nullis prope uiribus omnes Fudisset uires nobilis italiæ! Et reges cessere tibi.cessere cateruæ. Florentesq; urbes colla dedere iugo. Quaqua pulchra tibi laus é.qd uiceris hostem: Quisqs sponte surens impia bella tulit: Pulchrior illa tamen longeq; illustrior:omnes Quod tibi deuinctos iungis amore pio. Non hominis magis ee reor. q mente carentis Immanisq feræ uincere posse alios. Sed qui se uictor cohibet:nec frangitur ira. Iure uir egregius ille uocandus erit. Quin imitaris eum: qui pacis sœdera secum Attulit exoriens lampade noctifuga. Vt tenebras christus quas dira errata parentum Intulerant terris: sustulit adueniens: Sic pius italiam ferro flamily ruentem Efficis incolumé iusticiæ radiis. Omnibus ignoscis.cunctos tibi reddisamicos Deuinctolq; facis officiouel ope. Tu solus Francisce potes cohibere surorem Et reuocare citum fortis es ac sapiens. Te duce selici iam pax celebratur ubique

Vndig bella silent. ferreus ensis hebet. Iam metus ois abest adeunt te Sphortia reges? Pontificelos tua constituuntur ope. Qu s tibi millenos non exoptauerit annos: Cuius sit uita uita decuso; bonis! O superi seruate uirum: quem sæcula tantum Nec uentura dabunt: nec genuere prius. Insubrium regno q longa in pace fruatur. Sitgs diu uoto lætitiægs suis. Huic flama coniuncta pari expectata senecta Tempora longeuæ Blanca uidere quear. Blanca inter cunctas mulieres floret: ut astra Inter luna micat: cum magis orbe nitet. Hæc adeo forma splendet speciosa uirago: Vt sibi Pandoram cedere cogat hera. Nag pudicitia studeat superare Dianam Ingeniig bono præstet Athena tibi. Aspicite o proceres: faciat qua prole beatum Blanca uirum pueros aspicite o proceres. Nonne phaneta oculis Galeacius iste Marias : Nonne coma Phœbum Mercuriumq refert! Iam fremit indomitum generolo pectore Marte. Enfect fulmineo uictor in arma ruit." Nil sapit abiectum laudem studiosor ambit. Est matris similis. estq: patris similis. Hoc deus optato dios hærede parentes Sæcula post longa muniat omnipotens. Na quid in hyppolitanon est: quod diua puella a uu

De se non magnum spondeat & celebre!

Pignora sic deinceps: quæ circu cara parentes
Blandiciis ludunt: indole sunt patria.

Pure igitur tanti celebremus principis omnes
Muneribus nomen carminibusque nouis.

Hic Francisce tibi natalis Sphortia selix
Opto: sit: ut selix primus in orbe suit.

Hic peperit mundo scelicis gaudia uitæ
Hic te det nobis sæcula multa srui.

Teq: tuus cupiat semper cecinisse poeta:
Cui tu solus ades portus & alta quies.

## Francisci philessi carminum Apollo. CARMEN PRIMVM.

Cio qui se dederint inerti: Nil habét: quo sint celebres suturi: Quippe qui temnat decus acris oé Mentis & usus. Erg

Du

Ferti

Qu

Kes

Quo

Qua

Prz

Lauc

Vn

Lai

Naq; quo ducas numero uirorum Quépiam: qui nil acie profunda Spectet excelsum: sugiatq; pulchrum Munus agendi:

Languet arescens uigor ille noster
Intimus: quo quid bene cogitamus
Magna sacturi: stupidum soporem
Pectus ut haust.

Ocium uulgi fugimus procacis.

Quicquid a nobis agitur: putamus

Languida multo potius quiete

Mortis amica.

Me nihil paruum iuuat aut frequentis
Voce iactatum populi nec umbra
Altius quiddam rapidis fatigat

Pectora flamis.

Ergo quid tandem cupimus referre.!

Ducta quem nobis uolucris sagitta

Fertur ad calcem! quibus excitamur

Ignibus acti!

Qua mihi uellem superi dedissent:

Res ut illustris gererem uirisque

Quos alit uirtus:bene prosuturas

Omnibus æque.

Quod tamen possum facilis libensquares Præsto non uecors celebrator altæ

Laudis accedo ueniat canendus

Deniq quisquam.

Quem uirum nobis animus per omnis
Optet ad cælum titulos ferendum:
Tota quem tellus stupeat nec ætas

Obruat ulla!

Vnus in terris uiget inter omnes
Laudibus præstans.meritis uerendus
Regibus manans atauis. & idem

Gloria regum.

Franciæ quenam decus atque sydus

Splendidum magnæ.columenq; tanta Mole uexati latet ac ruentis Karolus orbis! Hunc.n.terris hominum redemptor Tradidit regem simul & parentem: Quem truces omnes metuant tyrannis Horreat horchus. Hic erit solus domitor latronis: Cuius impuris arabes scelesti Ma Legibus parent. arabumqi tetra Arma secuti. Turcus & quisquis domini sepulchrum Et I Per Seruus obscurus premit innocentis Heu iugo turpi:tibi cedet uni. Func Karole regi. Mag Tu pie cunctos fidei rebelles Punies hostes.pariesq fanctis Omnibus miram populis falutem Incly tus ultor. Hæc erunt olim referenda celsis Vocibus uati: quibus orbis omnis Gestiat lætus pietate regis Paceq tanti. Ne dies frustra tamen ipsa nobis Inter hæc præsens data judicetur: Laude quod dignum liceat futura Munus obire! Lusimus centum satyras proteruis Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. M.7.13

Cantibus denas decadas peracti Ad decem fenis numeris seueros

Millia uersus.

Nunc libet plectro modulos inire:
Vía quis fertur celebranda Sappho.
Víus Alcæus. Lyricog; uates

Nomine clari.

His iuuat nostro requiem labori Ferre. Pelliden memorant atroci Marte desessum cithara suesse

Pellere curas.

Et senem tradunt samium uicissim Per lyram membris solitum soporem Fundere intentis iterumg; certa

Lege fugare.

Magna uis cantus resonante neruo:
Quo suror citur: requiescit ira:
Mensq; seruescit sacibus trisulcis:

Rursus & horret.

Qui dolens patris lachrymas subacti Cladis auctorem gladio petebat: Cessitiratus numeris coactus

Empedocleis.

Qua sit excellens citharæ potestas: Sensit armatus pariterq; inermis Ille: qui totum macedum tyrannus

Terruit orbem.

Cinxit Amphion fidibus canoris

Cadme: quam primus poluisse sacram Diceris Theben pecudelq pontianed model ba Flexit Arion. azishou silliM Hic.n.quondam grauibus Tarento Ditior soluens loculis Corinthum Naue dum lætus repetit per æquor Fata repellit Naquectoré cithara uidentes Nauitæ grandis cumulasse gazas Cæde crudeles statuunt nefanda Perdere uatem. still salle Ille sed posta precibus lyraqui mentina In Temptat immanes animos inanis: Ecce delphinas modulis citatos Lenit Arion. No Quos ubi circum placidis choreis Despicit captos sidibus sonoris Spi Ludere & saltum ueluti precari: Credimus inquit. Credimus longe melius ferorum M Nostra delphinum fidei prophanis Qua uiris nostræ cupidis ruinæ mansantal Desilit audax: Aboboam Que citus dorso subiens acuto Excipit delphin:patriæq; tutum Reddit. & quisq stupeat trahentem Orphea filuas! Hunc.n.chiron senior iuuenta

Feruidum neruis citharæ superbæ Prouocat.paret pudibundus hospes.

Vincere chiron.

Nags testudo rhodopes ut altum Vocibus uolui resonis per antrum Cœpit: extemplo uolucres serægs

Agmine plaudunt.

Quin & hauritas memorant cuprellos Cantibus captas agitasse celsos

Vertices dulcis cupidas chorez

Monte sub æmo.

Insuper lapsus fluuios perennis

Fertur oblitos nouitate cantus:

Quo simul ducti stupuere manes

Terror & horcus.

No ne cum summus citharæ propheta

Tangeret neruos: Saulem sinebat

Spiritus dirus rabiem remittens

Ferre quietem:

Mite quur ergo simili moueri

Mirer humanum ratione pectus:

Cuius hæc uirtus eadem prementis

Flectit habænas.

Rusticos iuxta siculum Gelona

Ac ducem.cuius periere persæ

Ductibus: censent: inopes quod essent

Ducere plectrum.

Sic graves ipsi studio canendi

Ducimur tandem ueterem lecuri Socratem longe leuiore neruo Plectra terentes Nec mihi solum fuerint canenti Quos lyræ tantum numeros amarunt. Finibus nullis uolumus teneri. Voce nec una. Doricus nobis grauior.phrigofo Mollior cantus mediulo, lydus Se ferat coram merito vicissim Munere fungens. Ergo nec cornu litui nec acrem Spero concentum renuo nec ipfam Fistulam nullis sidibus nec ulli Parcimus auræ. Tibiæ quantum moduli ualerent: Ille Tyrtæus docuit:iacenti Qui iugo spartæ petulantis hostis Colla subegit. Tibia morbos potuit domare Alter insessos penitus sub imis Clunibus fixos.liceat uagari Latius ergo: Quando nec primus citharæ magister Tibiam doctæ renuit mineruæ. Hac enim iuxta citharaq; fertur Vius Apollo. Phœbe qua frater chelyn ille diuum

Nuncius dono tibi cessit olim: Tange.concentus referens olympi

Voce fororum.

Dum lyram uates modulis Apolló Dulcibus pulsans per amica gtatis Singulæ reddant uicibus puellæ

Carmina uoces.

Fac modo: duris placeat camæna Auribus. pluris Ateas futuros Scimus hinnitus auidos equestris Carminis hostes.

Nec iuuat lyppos radii micantes. Dulce mel ducit febriens amarum. Nec lyram fensus melioris expers

Curat asellus.

Hoc libet paulum requiesce prato: Quod nemus cingit uariis amœnum Fontium riuis uiridi coronans

Naiadas umbra.

Karoli post hæc referam triuphos Regis optatos: quibus ipse ductor Omnibus lætam pariet quietem Vindice christo.

Strauit hic anglos genus acre bello.

Atqui captum patriumqi regnum

Auxit hostili meritage pæna Victor & ultor.

Hæc quidem digno memoranda cantu

Arbitror.uerum satyre labore Nunc mihi tanto minus expetenda Moleg, sesso.

Spiritus cum se recrearit aura Redditus leni: dederitq; pœnas Prædo periurus sideiq; sanctæ Impius hostis.

Vatibus totus celebrabit orbis Karolum nobis:pietate quisquis Principes cunctos:radiis ut astra

Vincit apollo.

CARMEN SECVNDVM.

I Mæme cupis nosse: quid olim Posta satyris manus extrema Accessit: ago: breuibus dicam. Nimis labor & cura perurens

Soluens hominem penitus tabe
Conficit. ubi dux ille Philippus
Superas hinc concessit in arces:
Mox terribilis Pluto gigantas
Quos tartarei tenebras inter
Erebi tetras uincula nodis
Millibus arctis ipsa ligarant:
Furiis furiis undiq; septos
Miseras nostras misit in oras:
Subito trepidos furor immanis
Martis populos omnia uertens
Iuga cum uallibus æquora segetes

· Armis facibus spoliis cæde Late inualit. pietas nulla Reliqua est ipse Insubribus diræ Stimulant cacis animos flamis. Quod ego meditans quid agam dixit Fatuis memet focium tradam! Stolidos uulgi comiter sensus! Stultus patiar sponte uocari? Sequar insanos mente carentis! Faciam nunq mequietis Grauibulq uiris iungere pergam. Me restitui penitus phæbo Musisque sacris: quæ suga summi Sacra parnasi latices inter Laurosqueolunt melle fluentes. Resonam citharam pulsat Apollo. Variis mulæ numeris astant. Vicibulgs suis carmina fundunt. Nos sic agimus uacui curis. Vitam curas uarias inter. Quid agas cupimus discere Mæme Etiam tu qui Nestoris annos Prope iam uiuas inter apricos Quibus exurgit Tuscia colles. Alii bellis.odiis.cæde. Nos Mæme bonis famæ studiis Certemus & officio recto.

CARMEN TERTIVM.

6



l quis non aliis uirum
Norit te meritis Karole maximum:
Saltem munificentiæ

Spectet conspicuum laudibus inclytz. Nam gg titulis nites Cunctis: quos probitas altius enchit: Præstas omnibus atttamen Illustris specie munificentiæ. Haud est: quæ magis excitet Virtus hac homines: ut cupiant bene His: quos promeritos sciant. Ingratus fuerit semper & impius: Huic qui noluerit bene Cuius promeruit grata benignitas. Vates zacidem tuba Smyrnæus resona tollitin ætera: Quod nullum metuat metum: Troianosq; premat turbine bellico. Pelliden etiam refert Idem quem celebrant pierides sacra Extinctum misero seni Ingenti precio reddere filium. Plus auri ualuit nitor In nato Thetidos q inerti decus. Auri uendiderat sitis: Vltro quem dare clæmentia debuit: Pellides igitur fuit Huius laudis inops: qua superas uiros Tu dando reliquos bene.

Quis non ergo tibi cedere dixerit Gonzaga zacidem ferum: Qui non Martis opus fortiter efferri Solum noris & agmina Sed longe reliquis quis remicas: bonis Adsit grata benignitas! Tu me quottidie muneribus nouis Ornas: præsidio souens. Nullius pateris nos inopesteis Mittas qui Cereris piæ Vim tantam:nitido qui studeas toga Dono me decorarier Ac nummi facias tempore diuitem. Nullus nunc hyemis metus Terret.nulla fames: quando minacibus Impendet mala dentibus Cantabunt merito castalides tibi Nostræ: q poterunt magis. Et te munifico cedere nemini Ostendent uario lyræ Cantu multisonæ.non animus quidem Gratus defuerit mihi: Quando nec tibi deest grata benignitas. CARMEN QVARTVM. Rex Karole regibus uerendis Qui cunctis merito antecellis unus Fortunæq; bonis tuifq:nostri O fæcli decus incly tum. priorum Heroum species.deum propago

bu

Te uerbis quibus efferam poeta?

Tu cunctos superas probos nec una
Polles laude mera tibi sed omnis
Virtus se comitem fatetur ultro.

Mars paret tibi paret & minerua.

Quis te iustius arma cepit unquam?

Aut uictor posuit? tuas in astra

Res gestas populi efferunt supremi.

Vno Francia rege te triumphat.

Omnis gallia te ueretur unum.

Te solum metuunt tremunto: Turci:

Qui tot stragibus impii rebelles

Insectantur: & obterunt per omne

Extremum scelus heu genus priorum.

CARMEN QVINTVM.

Obis quid doleas: fare Bisulcere:

Dic Martinio tandem.

Nec te detineat uel bipatré pudor

Textoris rabulæ ue:
Vel quæ te bibulum lustra per omnia
Vulgat sama perennis.
Narra: quid doleas.nec retice malum

Heu quid flætibus addi Nostris amplius aut durius ultimis Possit nominis auram. Si nulla miseri sorte merebimur!

Dum te Karole miris

Extollit meritis & titulis uirum

Heroas super omnis:

Collegas alios laudibus erigit Hic ad sydera nostros Orator, tenebras trudit in abditas Alios feruidus horchi. Nullo nos hominum nec numero locans Nec sermone uel atro. Neg fum penitus! non igitur miser! Animi torqueat ægri? Non de me quereris iure Bisulcere. Nec Martinio nosti Te totum penitus: qui bibulus mices Cyathos spumeus inter. Alter nam Bibulus uel pater est tibi: Vel si uera negaris. Riualis patris est. quem simulas. tui. Hinc tu stirpe superbus. Surgens e duplici.tum rabulam refers: Tum maiore triumpho Illum: cui genitrix nupfit adultera: Et quem suppositus tu Textorem uocitas ridiculus patrem. Vt fortissimus ille Alcides gemino sanguine gloriam Natus lumine rerum Gestarum peperit percelebrem sibi: Sic tu laude bibendi Mirandus gemino patre superbiens Bibulus sæcla per alta Viues insubrium cognitus omnibus 111

Felix ganeo lustris.

CARMEN SEXTVM.



Ponte mendaces sumus & proterui.
Fallimus falsis populos siguris.
Et piis uerbis animum rebelles
Fallimur ipsi.

Dicimus christum genitum superno Rege: cui paret mare. terra. slamæ: Quicquid & cælum liquidiq; cingunt Aeris auræ.

Hunc item famur Mariæ pudico Ventre mortalem coluisse formam Inter humanos habitasse fluctus

Turbine multo.

Gente quem natum perhibent hebrea.

Stirpe fabrili. regione tetra.

Oppido nullistitulis nitenti

Paupere tecto.
Hunc nec acteæ tenuit mineruæ
Docta quam dicunt. schola Nicolae.
Non magus perses. Babylon. nec ulli

Pythagorei.
Hunc nec ægyptus docuit nec Indus.
Non atlas afer dryidefue Gallus.
Nulla gens nullus puero magister
Tradidit artes.

Nec tamen quicq titulis serendum
Nouit Arcimbolde hominum uerenda
Mens: quod illius graue pectus ulla

Parte lateret.

Prætulit nummis caruisse nummis.

Non latus cinxit ualida cohorte.

Infimæ sortis sibi non superbo

Legit amicos.

Hos fibi fecit focios. sodales.

Contubernales.comites & omnis

Conscios uitæ.neq; uixit ullis

Solus in oris.

Hos sibi testis habuit per omne

Tempus: ut gentem statuit docere:

Quæ deum rector placidusq; rerum

Iusserat auctor.

Quin patrem secum & patris atq; luce

De sua flantem tenebris diegs

Spiritum semper studuit præesse

Rebus agendis.

Trinus atq; unus. sator. ac is idem

Fit satus iactu reuirente nullo.

Et simul purus fluit ex utrog:

Spiritus ortu.

Sic deus uerax.homo sic in omnem

Vixit ætatem:patuitq;mundo:

Qualis & quantus foret: & subesse

Legerat ultro.

Exhero seruum sieri putauit

Regium munus. superasse cunctos

Lege parendi imperiale duxit

Omne peræuum.

b iiii

Hinc tulit mitis rabidos furores
Gentis hebreæ miserum per omne
Dedecus tractus crucis ad pudenda
Vulnera sæuæ.

Hic enim clauis tribus heu tremendis Fixus. & dextrum latus a nefando Cuspidis diræ penetratus ictu

Liquerat auras.
Clarus admisit tenebras Apollo:
Vulnerum tælis moriente christo
Totus hei mundus tremuit, profundus

Horruit horchus.

Quin ferunt priscis animas sepulchris Corporum sumptis ueteru siguris Isse surgentes patriam per urbem Plebis in ora.

At serus Pluton soribus reclusis Fleuit ereptum genus omne patris Illius primi male rebus usi

Diuitis horti.
Tertia fati domitor refurgit
Luce non soli Mariæ nec uni
Agnitus Petro placidis in urbem

Greffibus actus.

Qui dies postque decies triumpho Quattuor terram stupidam relato Victor ambisset:populo uidente

Astra petiuit. Liquit in terris sidei suturos Nuncios sanctæ celebrisquestestes: Vsques secum tenuisset usus Nocte diequ

Quos quidem sancto uolu it resertos Spiritu, primis populos ab Indis Ad pigros gades polus hos docentis

Sensit uterq;

Omnis hos uidit stupesactus orbis Audiens dantes noua iura mundo: Nulla quos mundi docuisset ætas

Talibus uti.

Nam quis indoctos homines & omnis Artis urbanæ putet imperitos Gentium linguis uariis locutos

Iura tonantis!

Ecce pilcator rudis & pudendus Audet ingentem caput orbis urbem Ingredi.celsos proceres daturus

Legibus imis.

Ille sic graium sapiens adiuit
Pallium nullis sociatus armis:
Docta que dudum schola sabricasset
Socratis alti.

Sic item cunctos similis petiuit Vulgus indoctus populus: & oras Iura.quæ nullo didicit Solone:

Inclyta monstrans.
Sinegas christum sidei rebellis
Aurium linguæ soluisse uisus

Et pedum nodos pariterq; fracta
Membra ligasse:

Rursus pergas uacuus pudore Redditos uitæ penitus sepultos Illius sussu: poteris negare

Cognita cunctis!

Non ne romani genus illud acris

Martis inuictum quibus ipse cessit

Pontus & tellus subiere christi.

Quosque Gallus nec acerbus Afer.

Nulla gens unqua ualuit tremendis

Viribus: sola pietate uicit

Rustica plebes.
Arte qui totum potuit superna
Ex eo quicquid suit ante nung:
Cogere: ut formam caperet stupendam

Rebus & usu:
Hicitem puris animis & æquis
Fudit æterni iubaris micantem
Lampada: ut lucem populos per omnis
Fundere possent.

Omnis hinc mundi sapiens potestas Cessit indoctis meliore frætis Spiritus forma rudibusq; truncis Arboris almæ.

Sic enim summus deus ille diuum Clarius cunctis uoluit supernum Gentibus regnum superasquires Pandere terra.

Si nec ingentis ualidum tulisset
Corporis robur nimiosque fastus
Sortis externæ nitidosque cultus

Orbis & auras.

Plura quid nostris repetam camoenis!
Talibus christi rudibus ministris
Quæq; gens, omnes homines & omnis
Paruit orbis.

Ergo quis sensus adeo quis expers Mentis ac prorsus satuus negarit Esse uenturum: cruce qui pependit:

Rurfus in orbem!

Hic ubi uiuos pariteros functos,
Luce sublimis solio uocarit
Iudicaturus: trutina rependet

Præmiacuiqs.

Rebus hinc forma uaria nouatis:

Morte diuino imperio subacta:

Christus æterne dominator omne

Transiget æuum.
Credimus cuncti ueneranda quæq;
Nunciant nobis sidei probati
Ac pii testes hominem deumq;

Ore fatemur.

Te deum nobis hominemq Christe
Dicimus mixta pariter sigura
Te cibo totum capimusq potu
Corde maligno.

Fallimus gentes ita Nicolae Sponte mendaces. similiq; fuco Fallimur. sensus uarians uoluntas Mutat inertes.

Vnde sed noster fluat error:olim Ambigo nam quid sidei pudicæ Qua nihil nobis melius satemur:

Linquimus usum!
Quæq; fallaces homines inique
Credimus:nos si bene crederemus:
Nuquid in diros animi tumultus

Verteret error!
Spiritus nobis alacer ne uires
Forsitan præstat ualidas:at illas
Carnis infirmæ nequeunt subire

An gregis pastor potius supremus Ac patres cœtus reliqui sidelis Turpis exemplo nocuere uitæ:

Dedecus ingens
Naça quis speret scabie leuari
Viceris scedi medicum resertum
Intuens: prauum facit imperator
Militis usum.

Qui crucis signum titulumq; nuper Gessit antistes referebat ipsum Moribus christum tuus ille ductor Summe sacerdos.

Præsules si se similis per omnem

Illius uitam gererent & acta

Cæteri:nunquam uariaret iplo

Pectus ab ore.

Sic ego mecum meditans opinor.

Iple quid tandem grauis & peritus
Sentias: norim. tibi noster uni

Plaudit Apollo.

Ciuium nam te decorant patrugi
Iura sacrorum refugitos nulla

Doctior te laus & amica uirtus

Nouit alumnum.

CARMEN SEPTIMVM.

Vo romana sato gaudet Brocarde cremoa

q Qur fraudé te laude tua q solus adéptos Restituit no bgemios quos liuor & astus Abstulerat certo rabidi discrimine Martis! Lætor.n. nobis.merito tibi gratulor uni: Flectere qui ualeas tigres sæuosq; leones Viribus eloquii: motolog; remittere fluctus? Hos igitur nobis dulci quos luce carentes. Iure putabamus: nulla formidine tactos Quod tua reddiderit uis & suauissima fandi Copia:no paruam peperit tibi munere laudem Tam pulchro:qd nulla queat nec sata nec æuū Lædere cuncta uorans:mo tu tibi cautior adsis. No semp fortuna uiris teptanda probatis: Que dum blanda suis credétes pellicit ullos Pollicitis: scopulos fallens deducit in altos: Infligitq; furens cunctis in rebus honestum

Emineat: primumq; libi summumq; fatiget? Quod palmam promittit.iter.currentibus idem In stadium semper calx proponatur: ut ipsa Præmia promeriti contingant pulchra laboris. Na quauis soleat flectentibus ordine cursum Interdum simulata monens fortuna fauere: Fallit atrox tandem medio certamine sele Ostendens alio. fuerit q nuper: amictu. Omnibus in rebus præstat prudentia: tépus Qua longum multusq; parat: seruatq; peritus Vsus & officium.iuuenem turbatio mentis Transuersum plærug, trahit sub imagine recti. Nil ineas igitur: quod no tecum ante uolutes Et sæpe: & multum.nam sic quod denegat ætas Inuenit ingenium qui se comiserit alto Deceptus facieg; maris: specieg; sereni Aetheris.ignarus: lateant quæ monstra profudo? Pœnitet interdum:nec habet:qua rebus i aspris Possit opem subitis horrens afferre procellis. Principio semper proin prospexisse futuris Fluctibus in placida uel tempestate decebit. Turpe grauem dixisse uiru:nunq hocfore daxis Ipsi etiam pueri quod tandem cunq futurum Duxissent animi semper si cæca cupido Pareat hortatu ronis: & impetus omnis Seruiat imperio: quæ celsa præsidet arce Sceptrifere mentis: nung nos cepit error. Vulitatis.n.nonung fallit imago. Et ueris iucunda solent infundere noctis

Rebus honestatis penitus ratione relicta. Quare iterum atq; iterum callenté conuenit uti Consilio semper cunctis in rebus agendis. Emendare quidem pulchru est. sed laudibus ille Dignior: errato qui se servarit ab offini Innocuum:nequid caulæ quælille feratur: Quo lateant delicta magis non omnibus idem Est sensus.durum é populum subiisse bilingue: Quottidie mutare uices: nusquaq; manere Haud est constantis quare id dare sama sueuit Autuitio aut nullo dignari laudis honore. Nec famam oino debet contemnere prudens: Qua multi pepere uiri na tota pire Non solet. & rebus nocuit malesana secundis Iure uel inuidia. Liuor bene facta malignis Dentibus inuadens.ni sint moderamine certo Recta: ferus lacerat.nam iuris nescius omnem Deprauat rerum naturam cacus & amens. Q d reliquu é: Brocharde meis hortatibus aures Si pergas adhibere: tuæ paciog reigs Prospicies forsan melius laudigs futura. Ingenium uiget acre tibi.facundia linguam Seruat pulchra tuam. studiu si cominus addis: Mox eris in primis: hoium que fama frequetet Sic aderit tibi certa quies mercelq labore Digna tuo.noceas nulli.prodesse probato Cuiq; queas pariter gratus terraq; poloq;. Nag; tibi quæ uita datur Mauortis in atris Fluctibus horrisoni: dum nocte diecy periclis

Milhbus obiectas caput: & uix fata repellis! Nunc maior te quastus agit: maiore periclo Huc sequeris! qui tatus hét tua pectora dæmo: Vt cupias animi quæstu præserre quieti: Præterea non est te dignus quæstus amice: Qui sit maior habes mixtam cum crimie culpa. Qualis militia est quo bellum iure moueturs Relligio quæ casta duces qui castra tuetur Ordo: uel officium? non omnia fraude gerutur: Iusticia locus est ullus slaus ulla decoro Ille quidem miles solus censetur: auaras Quisquis flagret opes. uenereq feratur ad oem. Quid tanti sacias quæstum Brocharde rapinæ Atq doli: species ut te non tangat honesti! Sunt aliæ multæ leuior quas culpa ministret Numiferæg, artes: tibi quæ stipare penates Eræ queant grandi.sed quid tibi secerit aurum Maius: scire uelim quid plus tibi copia Crassi Afferat auriflui! quid lauti mensa luculli: Non tibi sat suerit: ueniat si mensa secunda Et mediocris honos uestis. famulusque modestus. Atquancilla tacens: tectu quod seruet ab imbri Aestiuaq; siti: quis pluribus ipsa uoluptas Mollis eget fuiues lætus musifq tibiq. Integer: & sanus nullis obnoxius armis Aut pdæ aut ueneri: quæ mars tibi pmia ponit. CARMEN OCTAVVM. I te trux adeo podagra torquet Nec cessat laterum dolor Podarge:

Affligitq: premens: nec exeundi Vrinæ reperit uiam profusus stratem bin () Imber:pone modum gulæ uoraci Et diræ Veneri: quibus per omnis Quando luxurias ruis proteruus: Morbum non pateris subactus unum. Membris te cruciat doloris hærens Aestus: quo penitus furis procellis Excitus rabidis per omne mentis Excussa facinus trahit volentem Hanc corpus:ratio quod ipfa nullis Frænis compositum suprema rexit. Hinc feruet uitiis furens: & atræ Pestis flamigerum recludit æstum. Hinchumana simul deumg iura Contemnit penitus nefas in omne Præceps: flagitisfq prona cunctis. Quod si sustuleris nimis Podarge: Quod præstas ueneri gulæq; turgens: Nec torquebere corporis dolore: Nec tot nequitiis comes proteruus Accedes populo leuis susurrus. CARMEN NONVM. Ypris quæ placidis fluis In uenas fecibus germina frigido Trunco fundere gestiens: Noli mi precor igni latitans nouo

Fallax rætia tendere.

Noui te gemino militiæ parens

10:

u

med

Punctus munera nubilis. Quid me tertia nunc emeritum premis Tædis iura iugalibus Iam barba penitus ueste subalbica Tecta diua resumere! Cælebs institui quod reliquum datur Vitæ ducere labilis Quauis nicoleos quintus olympii Oui seruat solium Iouis Semper pollicitis spem trahat noui Facturus penitus nihil: Sæuis me tamen uri facibus dolens. Quas arcu puer impigro Te natus iaculatur feriens fenem? Neptuni patris ad forum Te Cypris uoco matrem pueri trucis. Te præstare decetstuus Quicquid filius errauerit improbus. Aetas nam puerum rudis Defendit: genitrix qua pmeris mala Nam præcepta seguens tua Intactum sceleris linguit atrox nihil. Ah quid pectora uulneras Sæua percutiens nuda Venus face! Oro parce fatentibus Erratum. superis numen & inferis Ingens.nam dolor opprimens Cogit:ne penitus cuncta remœtiar. Verum non grauiter ferens

Paucis quod uolumus dicere: pectore Leni sic facilis tuo Hauri:ne teneat me timor eloquis Quod causæ saueat mez. Quauis nulla queas iura profariers Nostrum quæ superent tuis Ius nugis: Venus in ius ueniens manus Tecum conserat ultimas. Neptunus senior quem petis: arbiter Esto: cui paribus quoq Vulcanus sedeat lancibus additus. Nang sic melius duo Quod uerum fuerit iudicium ferants Præsertim similes die Et priscis odiis pectora dissoni. Recte diua mones.duo Isti.quos memoras: & grauiter simul Et iuste poterunt dei Quid par sit sieri: dicere protinus. Quare tu iubeas.rogo Vt litem placidis auribus audiant. Sedemus ecce litis omnes inuicem Leges & omne ius & omné protinus Causam uolentes nosse prorsus ac simul Pernosse. quare quid querare grandior Dic tu prior.iuris quod habeas.afferens. Venus uicissim si quid aut sictum uelit: Referat.uterq; dicet equos iudices: Nos terrium jubet senes hæc nubere:

Qui filios & filias maiusculas Minusculasq; dotis absq; munere allo and in all Habemus miuste mouens iniuriam. Infanit hic'homo.nec ipfe fe ualet alum bou () Dignosse: qui nec quinquies soles decem Duolog natus integros simulat senem o mandola Se se ualens membris simulo sensibus. Natos quid audax memorat.aut natas refert! Natura tanquam ponat inuidens modum: Vis donec adsit: ne nouus siat pater and in cold Et uitis uuas & nuces arbor suas por anna lu V Donec nitor subest & intimus uigor: Quæ cellat unq iudices æquissimi Nolite: fiat tanta summi filiæ Iouis benignæ uis nesas ac dedecus. Nam se quod inquit pauperem: fallit uolens: Qui diues unus diuites superet uiros Plærolg: uulgi quos leuis tollit fauor og official Non est is unquam pauper hac uita breui Césendus: æque quisqs unus omnibus In rebusidem possit else pectore Infractus alto: quisquis & nullam sui Partem sugaci cedat & fragili bono. Vtrick uestrum causa suscipitur pia. Nam credit alter pluribus se demere Curis: quietem quæ negant animo graui. Et ipsa iure uis genus mortalibus Augescat in dies suum issdem surculis. Quare poeta non tibi natum modo

Sed omnibus: quot egregius alit labos Meminisse debes optimis auibus probæ Te coniugi concede rurlum.nec time Nam nos simul duo fauebimus tibi. Aderitq iuno dextera & præsens Venus. Quid: & quod admodū tibi optandum putes Multis leuabit uxor & magnis tuum Pectulos & omnem mentis affectum tuz Curis: domum quæ curet intus prouida. Nec te sinat mulieribus premi uirum VIlis ineptiis: sed omnino uaces: Quo liber & tuum colas Apollinem Et eius omnes filias simul nouem. Quantum uidere uideor: est ouis lupis Comissa nostra.num uir uxori neget Tandem quod urat.iurgiis.precibus.minis Subblandienti! alumnus an quicq abnuat! Me sponte uictum dedi.poenas luam. Verum quid est uerbis opus iudex dolo Est omnis omni deditus, pensi nihil Fidei nihil prorsus.nec ambit nec colit. At nos idem uerbis agamus.postea Tempus monebit: quid mihi præstet magis. Venus una quæ dearum Decus omnium perenne Generi benigna nostro Tribuis: mihi seuero Facilis precamur adsis. Fateor: meremur omnem

C III

Cruciatum at ipla culpam Ignosce mitis omnem Tibi qua pudore so lum Admiseram: Dianæ Fore qui meam pudicam Vitam tuæ sorori Statuissem amoris expers. Nam filius Cupido Tuus o Venus medullas Fulua meas sagitta Cessauerat ferire. Nunc te libens per omnis Citharea diua cursum Vitæ sequar maritus: Facias modo pudica Et moribus modestis: Taciturnitatis usum Seruare quæq; norit: Vxor meas in ædis Veniat.bonis decora Auibus-tuog ductu Maioribusqu digna Dignis suis itemq Pulchræ futura prolis Mater.uiroq; grata Et diues & puella. At uos quis annos bene concordantibus offinis Innocuo deducimus æuo: Pollicitis seruare sidem. tu rector aquarum

Qui fontes pontumq; gubernas: Adsis sponte fauens nostri radicibus horti: Qui sine te promittere sucum Graminibus nung speret temerarius ullum. Sed penitus languescere pergat. Tu quoq cælesti qui primus sulmine samas Accipiens, mortalibus ignem Tradideras Nilog, tuo: fac frigidus imber Ne noceat Vulcane nouali. Atq simul curate pares:ne torpeat horti Custos deditus usq sopori: Sed uigilet:ne fur incustodita latenter Surripiat ridentibus astris. Est etiam optandum in primis: delectet Apollo Vt magis & mea numina musæ Vxorem nimis pressi q cultus agelli Et repetiti seminis hora.

CARMEN DECIMVM.

Reibolde graui me uoce hortaris: ut alta
Bella cana: quæcuq; mo Mauorte sedo
Insubrium peeres diui post sata philippi
Gesserunt. & iure mones. nam maxima rerum
Attulit Italiæ populus momenta labanti
Hie primum nulli cedens pietate nec armis.
Nam dum bella sugit legis seruator & æqui:
Tranquilla dum pace cupit souisse quietem:
Haud Bellona sinit. totum perturbat Erinys
Essera slagrantem stamis surgentibus orbem.
Illine sunereas Aurelia surgit in iras.

c iiii

Elatisq furor germanus cingitur armis. Sollicitant urbes . & blandis oppida temptant. Pollicitis uenetum tempestas ingruit inde Omnia prosternens.ac turbinis instar & ignis Templa domosquina uastansquipremesquina. Rebus in aduerlis animos fortuna recludit: Quos olim fucata sides simularat amicos. Vndig, deficiunt socii. fiuntq; rebelles: Quos decuit servare sidem.ius omne piumos Vna strage perit. nihil est: quod seruet honestu. Celsa quidem probitas sirmis radicibus hærens Vim monstrare suam solidumq; ostendere robur Tum solet intrepidæ: cum magnis septa periclis Egregios peperit certa pro laude triuphos. Insubribus posta pax atq; optata negantur Ocia: nec possunt ulla uel lege uel æquo Ius apud hostilis animos mentesque feroces Desendisse suum: demum per tristia Martis Bella uel inuiti dubio discrimine iniquam Vim prohibere parant.non multo milite Fracos Cæde sub horribili susos docuere surentem In primis nocuisse suis auctoribus iram. Inde placentini nimia leuitate rebelles Edidicere: quibus dementia frangitur armis. At uenetum classes prædamq; necemq; minantis Eridanus sensit flamis serrog ruentes. Et ne quæq; loquar: quæ plurima lógius ultro Carmen agant: quali quulto milite freti

I idem etiam ueneti funesta clade subacti. Qua carauaginos cingebat aggere campos: Humanas resquasq; deum curare probarunt! Ter Venetos uicisse quid est:nisi lumen & ipsu Italiæ folem uelut obscurasse micantis! Hæc funt Insubribus bene concordantibus acta: Quæ ni stulta hominū mens & discordia pceps Impediisset: erant iam nobis parta quietis Ocia tranquillæ rebusq; & laude uerendis. Expulimus nostros. & uires auximus hosti. Infestumq; uirum bellisq; armisq; tremendum Reddidimus nobis ciuili cæde natamus. Moenibus obsessi premimur bellog, samequi En stimulat rabies.intus pugnamus & extra. Nec defunt animi tamen. & mauortia uirtus. Te ductore modo defensa Moguntia sensit Karole: qpauci innumeros prostrauimus hostes: Mox etiam uenetum tanta obsidione labantem Tendentemq; manus Chrema te Karole rurlus Soluimus intrepido belli duce. proptus & acer Est animus nostris cunctifq in rebus agendis Callidus & fortis. ciulis turbat Erinys Omnia: seditio qua ius simul omne piumq Sustulit e medio miscens hoiesque deosque. Hac postrema quidem uitio mihi danda uident Insubribus: quod se per mutua uulnera cedant. Laude sed ingenti sunt illa ferenda sub astra: Quis hostes fregere truces: pulchrosq; triuphos Aduexere suis ea nunc si carmine digno

Prosequar: atq; suis bene conuenientia rebus Munera reddidero: cuncti laudentq; probentq; At mea musa quidem tam grandi suncta labore Præmia quæ speret nescit ieiuna canoros; Expressisse sonos: dum siccis faucibus horret. Non etenim tanti laudes. quæ laudibus ornant: Musa facit perisse fame quo multa canendo Atq; toga caruisse uelit.non tale Maronis Munus erat magni.nullus mihi pollio nullus Meccenas. Augustus opem mihi ferre paratus Nullus adest. laudes mihi nullas emero: laudes Vendere cui liceat.quod si mihi sæua Philippu Seruallet fortuna ducem: qui Calare maior Vnus & Augusto suerat præstantior omni: Non equidem tales successus Martis opimi Interitum læthes paterer fati ue subire. Nunc autem quoniam nullis est cura camoenæ Quin periit uirtutis honos: nec lingua nec ipla Téptet arundo aliquid mea: qd sit Apollie dignu Sic ingrata mihi turbat sententia pectus Plebis & istorum: quibus hac respublica seruit Heu miserada nimis.na quos laudauero siustos: Non licet: exacti sunt omnes urbe probati Illustresquiri.gerit en zonaria pulchros Turba magistratus. sartor. licitator. adulter Lenoq; periurus cum collusore superbit. Horu ego quid laudé! quas patrauere nefandis Infidiis cædes ! canta impietate necatos Tot ciues! nu facta canam: ciuisquacebo!

Spes mihi quætade fuerit!nu fructus honosue! Quin nec abire licet.nec tuta licentia fandi Mi datur. assenter ne loco! assentatio non est Pectoris ingenui nequeo simulata referre. Nam nec uera licet quod si deus ipse sauebit: Si proceres uictrix repetet respublica primos: Inclyta nobilitas si plebem franget inertem: Carmine grandiloquo quatu mea musa ualebit: Prolequar insubriu partos ex hoste triumphos. Præmia digna meo ducturus fixa labore: Laude quod extulerim: qui digni laude suissent. Nil cum plebe mihi procul absit uulgus ineptu. Quin potius toto mihi pectore Karolus ille Francia cui sacro paret sortissima regi: Voluitur exhortans sibi ne præponere quenqua Ex hominum numero studea: quos nouit Eous: Nouit & occiduus Titan Boreafq; Notufq; Plura loqui prohibet Clio: que prima fororum Ecce canit: citharam digitis du pulsat Apollo.

Francisci Philessi carminum Clio.

CARMEN PRIMVM.

Vé mihi primu titulos per omnes
Inc ytæ laudis referas canendum!

Quem uirum Clio memores supbo
Carmine dignum!

Karolum siquis meritis parentum

Efferat: laudis precium me retur: Quos tamen cunctos uelut astra phœbus: Lumine lustrat.

Mantua gaudet patria paterna Stirpe Gonzagas celebrandus heros. Pacis & belli titulis per omnem

Mantuam magnus posuit Bianor Mantoos nomen genitricis urbi Inserens.natus Tiberi parente

Fortis & acer.

Hæc.n.postq pater ille uates Nobilis cessit motibundus horcho: Nauigans nostras auibus secundis

Venit in oras.
Coniugi sese Tiberi uolentem
Iunxit ethrusco.peperitq; natum
Et suo dignum simul & paterni

Sanguinis ortu.
Hic ut augescens adoleuit ætas:
Corde nil secum meditante paruum.
Finibus celsas patriis & amplas

Addidit urbes.

Quicquid inferni superiq; fluctus Ambiunt pulchris domitans triuphis Signa Benaci statuit sub imis Vallibus alti.

Hinc fluens claris uiolentus undis Mincius uallis ruit in uirentes.

Et lacum tuta facit arce multo sanoge Aequore crescens Dony brok mubille Hic ubi multam superis Bianor anagolal ilumini Victimam supplex meritis litauit Captus aprici bonitate camping sals V Condidit urbem Montagazne Dan A Mantuam gratus memori Bianor Filius matris titulo dicauit di anal de monte de la constante Ast auito Tiresiam uocauit Nomine portaming assessed pil/ Siquis ignarus ueteris decoris la mousto mano Nosse Gonzagas cupiar uerenda coust de sant Principes urbis modulis camœnæ Præbeat aures. Haud.n.mendax dea uult uideris bal A robe C Sola quæ laudem studiosa curat. Nec potest falli dea nec probatos Fallere quærit. o aussb saffon o anna Hercules magni Iouis illa proles Aureo cornu gelidæ Dianæ Victor ut ceruam tenuit uolantem Vincitur arte, attinom not by b and the T Nag tranquillus tumidi remensus de la lande Terga.quem frigus solidarat Istribilio amana Sensit amissam doluitq ceruam Fraude Getharum. Ducy subreptæ studio pererrat Laudis Alcides:capitur puellæ Igne: qua fures synesin per umbras

Sponte tuleruntion and statements Callidum forti synelis per astum Herculi sele parat obsequentem. Vincit hunc: quisquis superabat omner Vafra puellasso estrinos ismos autos. Arte Gonzagas monitus Getharum Qui uiz sese comitem dedisset autre manuel Herculi duro satus ipse Marte: 1914 al la martina Furta recludit soon mallout onus fla Nag Gonzagas genitus Merimna Quam grauem dulci domitam sopore Fecerat Mauors: duce matre nouit Gesta dolumq. In bom aidate as minist Basiis pulchræ fruitur puellæ Ductor Alcides comes ille ceruam Nocte clam surgens racitus sub ipsa Castra reducit. sen seb ille fistor sell Gentis o nostræ decus. o suprema Lux Achiuorum Gethiz colonos Linque fallaces. reducem benignus Accipe ceruam. Talibus ductor monitis uocantem Sentit Alcides. hilarifq; furgit authopass and Hanc tuo dicens statuo uocari Nomine dudum. dob as their states? Inde Gonzagam Venetis in agris Mantuæ qua se ueneranda tellus Erigit:ceruam uocitant secuta, Mantoa gentes. I have a soul augustant

Nam deum iussu patriis ab oris
Fata post carı lachrymanda patris
Dum petit terras latii superbi

Inclyta manto:
Ducit illustris socium laboris
Quem dedit partu synesi creata
Iphis exultans genitoris alti
Herculis ortu.

Patre Gonzaga genitus patritum
Nomen & robur referens pudicam
Iphin altricem tulerat lecutus

Mantoa nantem.
Nosse nam sortem cupiens futuram
Fata cirrhæo didicit sub antro:
Quis soret clarus Venetis in oris

Stirpe nepotum.

Ergo materna simul & paterna

Stirpe mirandum celebrare summis

Karolum siquis titulis ueretur:

Nescius errat.

Lege naturæ parit ulla nunquam
Nec uirum tigris mulier nec hædum.
Hinc sui reddunt similem parentes

Sæmine partum.

Laude maiorum feriem per omnem

Karolus florens proprii decoris

Gloriæ nitens adeo refulget

Munus ad omne:

Vt fuis nulla probitate mancis

KEDT BUN

Omnibus lucem numeros per omnis Afferat. pollens animo. fimulqi sal rim floq sand Corpore magnus al asmen much Nam giganteis atauum reducir Herculem membris ueluti pufillos fulle inu Quolog py gmæos homines & ore theb man Reddit & actis. Est coma Phœbus. faciæ Minerua. Et Iouem uultu pariterq Martem 300 300 Monstrat acceptus Veneri & Dianæ 38 mano Pulcher & acer. seelin meanis nide! Adde uirtutes animi probatas: Quis uiros omnis superat deorum man shoul Munere, ac multo meritus labore Nomen & auram. aurah and ain Qua sit humanus facilisq:nemo Nescit.in cunctos bonus & benignus Rebus & uerbis, fugiens proterui Nomina fastus: zilusis ziupil mulous M Ocii si quid reliquum serocis Martis a dura datur officina: Non id ignauo teritur sopore angu muniu and Nocte die ue alimit taubber int oni-Omnæ sed musis sociis dicatur: Quas habet semper comites sodales Rebus in cunctis celebrandus heros Omnibus horis Gratus hinc dulci fluit ore Nestor. Hinc & aurata cithara canorus

Reddun

Redditur phæbus referens Atlantis Arte nepotem.

Quicquid & græci simul & latini Rebus inuentis memorent superbutti: Vlla quod soelix decorarit ætas

Karole nosti.

Altius tollens oculos in imo

Spem solo nullam uir amice ponis:

Quippe qui frustra statuas harena

Figere greffus.

Inde contemnens humiles beatæ

Sortis optatus fragilesq; palmas.

Præmium quæris tibi quod fauores

Vincat & annos.

Nulla te uani capiunt decoris Quæq: decernunt simulachra sicto Ore pellaces populi sequentes Illud & illud.

Temperas omnis animum mouentes. Fræna quæ seruat ratione: fluctus. Nulla te flagrans agitat libido.

Nec metus urget.

Laxior nung stimulat uoluptas.
Non dolor pectus gelidum pererrans
Contrahit.semper stabilis serena

Mente quiescis.

Quo sit: ut belli placidæq; pacis Artibus uirtus operosa nunqua Te super celsis gradibus meantem

d

Karole linquat.
Fortis occurrens tumidas procellas
Pellis aduersæ: moderas secundæ
Omne fortunæ sapiens trophæum
Pallados armis.

Laude non parua mihi dignus esto: Cuius infandum subiens periclum Mansit inuictis animus per omnem

Vinbus usum.

Nemo uir fortis merito uocari Quiuerit qui se uolucri sagittæ Obiicit nudus ualet omne robut

Flectere prudens.

Talibus frætus clipeis & armis

Karolus primas latii potentis

Gloriæ pulchris uolitat per urbes

Inclytus alis.

Mente quod sentit: loquitur. quod inquit Efficit. nunquam uarians amictum Cogitur uerbum nouitate sortis Reddere falsum.

Attamen rerum simul & locorum Ac uirium si quis pariterq; legem Temporum nescit tenuisse prudens:

Ducitur infans.
Non enim quicquid fatuus putarit
Lege seruandum populus seuera:
Iure servetur rationis expers.

Cuncta mouentur.

Nags terrenis nihil usqs rebus
Constat æternum uariatur omne:
Quicquid humanus uariarit usus
Lege uel æquo.

Fortis hæc heros animo uolutans Karolus prisca sy nesi profectus. Consultat rebus melius sub omnem

Callidus ulum.

Sic uel in primis mea diua clio Cui locum primæ dedimus sororum Ad lyram phæbi modulos citandi

Hunc canet unum.

Hunc enim Clio didicit choreas Martis ut uictor poluit trophæa: Non secus festis pedibus subire:

Quaisolet arma.

Te meus semper numeris Apollo Ornet & Clio & reliquæ deinceps Quæq: parnasi coluere diuæ

Grande cacumen.

O decus nostræ nitidum senectæ.

O iubar splendens super omne sydus
Sis meo præsens auibus secundis

Karole uoto.

Qua nimis laudi metuo superbæ: Qua uiros unus nimis inter omnes Clarior surgis furit ipse liuor Semper in altos.

Sed tamen quo te mage liuor atrox

di

Insequi perget: magis ipse claris
Rebus incumbens superabis omnes

Nomine terras.

## CARMEN SECVNDVM.

Mnis tyrannis impium nutrit scelus. Sed nulla detestabilis certe magis: Qua plebis impotentis & populi trucis. En insubres animi suror quantus rapit. Immanitas rabidos in omnetristius Facinus trahit.necantur insontes.palam Nullo reatus crimine ullius rei. Libido regnat præda funestos iuuat. Abest pudor: nesas per omne publice Dirum nocentes euchunf altius. Laudi locus nullus uicissim boni Alii exulant alii relegati probrum Coguntur omne perpeti. satellitem Pudica coniunx excipit uel lachrymans Testansque calites adulterum thoro. Stupratur omnisuirgo.diuina ac item Humana quæq iura perditis simul Parent.nec est in improbis ullus modus. Tutu deorum rector atq; hominum parens Cui seruit omne quicquid & mundus tegit; Et si quid est inane: quod mundum ambiat: Tandem potenti dextera miseris opem Affer: nec ulterius canes rabidos fine Per efferatos impiam rictus necem Sitire Iupiter uelut tigris furit

In India uitulos: & ethiops ruens Taurus lupusue Mænali greges petit: Ossona sic. Aplanus & Georgius Bisulcerus ciuili haustu sanguinis Alacres feruntur instar acti fluminis Et neminem pestis relinquunt horridæ Inopem. perit nullo uir exemplo pius. Locus nec est ullus refellendi datus Obiecta sontes efficit immanitas Trium latronum. dedecus nostra ultimum Aetatis: omnes posteri quod auribus Stupidis in omnis audiant gentes uiri: Et horreant longe simul.nec desinant Nostri execrari téporis sœdum scelus. Exurgat olim: quisquis unus deniq T Gratissimus Ioui suerit olympio: Qui nos tenebris eruat teterrimis. Vnus domum ministrat: unus æquore Nauim gubernat.imperator bellicis In rebus unus imperat.cælum deus Vt unus æterno regit moderamine: Sic unus urbi præsit huic princeps pius. Qui rebus afferat quietem turbidis. Satis o deus pænæ satis sceleri datum: Si quod profanum perpetrauimus nefas: Qui nobilis modo Philippi funera Negleximus ducis nec ingentem sumus Honore digno prosecuti principem Ignosce tandem. ser benignus fletibus d ui

Opem fatentibus quod admissum est.scelus. Audimur! an frustra preces ueniam petunt! Aether ciet tonitru.micant radiis faces En cælitus missæ. quis aures martius Pulsat fragor: tumultus en populi furit Panem panem ingeminans. polos clamor serit. Pereant scelesti. sicta libertas ruat Omni ty ranno dirior: crudelior nece. Immanior qui tartatum seruat.cane. Bene est. priores uendicat uires sibi Animus receptus: qui modo cecidit malis. Passim latrones dant sugam turpi metu.

CARNEN TERTIVM.



O decus summum numeros per omnis Quod means uirtus peperit suprema: Tu mihi solus superis secundis

Consulis urbi. Impii cœtus miseram latronum Sparserant susi studis cruoris

Ciuium: quos uis. furor atq habedi

Perdidit ignis.

Hinc ferus Mauors populatur agrum
Hinc fames cunctos perimit subactos
Nulla spes uitæ recreat cadentes
Cuncta minantur.

Hadriæ uires simulant salutem. Abduam multa rapidum phalange Numine aduerso superant. & altis

Collibus errant.

Iple Franciscus probitate pollens Viribus nullis tremesactus. hosti Fortis occurris, mediog, ponis

Castra sub agro.

Naça mercatus tibi uicus omni Nudus & fossa: uacuusça uallo. Cinctus & nulla lapidum corona

Castra recepit.

Octo uix tecum fuerant cohortes Militum: sed quas uariis periclis Sæpe uictrices habuisse summo

Te duce nosces.

Hinc lacellebas trepidos maniplos Hostis infesti per iniqua Barrhi Montis errantes iuga: quosq; terror

Sterneret ingens.

Hinc item nostras celer & tremendus

Copias nullo duce se tuentis.

Sed quibus demens furor esset auctor:

Aeminus arces!

Nam quis au deret tibi signa contra Ferre: quem cuncti populi tremiscunt: Et pauent reges: Latium ueretur:

Orbis honorat.

Si tibi soli polus est uterque

IIII

Rebus in cunctis pius & benignus: Si deus tecum tua semper unus

Signa tuetur:

Quæ tibi aduersæ ualeant phalanges Arma tam caro superis mouere: Quæ tibi possint nocuisse uires

Hostis iniqui?
Qualis alternas tolerat procellas
Istmos immotus geminios cunctos

Aequoris fluctus reprimit:nec iras

Curat inanes.

Aut leo qualis medius fugaces Separans ceruas uitulasq; tardas Has modo saltu modo terret illas:

Ludit: & arcet.

Talis & nostras uenetumq; uires Inde contemnis: nihiliq; ducis: Hinc ferox constans. uigil & peritus

Fersq premisq.

Quæ quidem mecum meditans diugs Cogitans dixi: quid amica demens Fata contemno! superos benignos

Odero semper!

Ecce libertas simulata quantam Ciuibus cladem tulit & ruinam. Publicæ nemo studuit saluti

Nemo decoris

Hinc dolus manat furor & rapina. Hinc caput uelat rabidis Megara Anguibus.cunctos pariter ueneno

Impia fundens.

Phœbus ut solus radiat per orbem: Vt deus mundum moderatur unus: Sic meas unus gerat. & gubernet

Ductor habænas.

Qui meus primus bonus atq; fortis Audeat ciuis tenebras fugare. Et diem rebus nitidum referre?

Surgat alumnus.

Ecce uirfortis micat inter omnes Gaspar ignauo trepidos timore Excitat ciues rabidos tyrannos

Obsidet aula.

Inde plebei ualidis latrones Viribus surgunt uolitant utring Tæla ceu nimbus celeri citatus

Turbine præceps.
Clarus affatu socios diserto

Gaspar hortatur. grauibusquires Acer incendens animosquictis.

Pugnat & urget.

Nobiles inquit generola ciues

Arma quid tardis manibus mouentes;

Parcitis ferro! pauidas latronum

Funditeturmas.

Hic dies uobis patriam. parentes. Coniuges. natos. decus. & quietem

Reddet.aduersos alacri tumultus

Pellite Marte.

Quisque Franciscum ualidos uidentem Sphortiam secum meditetur ictus Principem nostrum iubar & salutem.

Sternite fures.

Prælium noctem trahitur sub atram Cæde non una cecidere sordes Terga uertentes soribus reclusis

Panditur aula.

Gaspar irrumpit. sequitur caterña Ciuium: qui me trucibus tyrannis Liberam tandem Veneti cadentis

Sanguine reddunt.
Sic dies unus famis atq; sæui
Martis optatam tulit ille sinem:

Nulla quem præceps abolebit ira

Nulla uetustas.

Nang; cum primum populi uocantis Accipis dextram: ueniensq; lustras Tecta tam longo miseranda stetu

Vrbe receptus:

Mœnia ingressus pater ipse tecum Liber & lætæ Cereris choreæ. Ludus & Comus.iocus & uoluptas

Omnia complent.

Quiq; tam multas acies agebat Terror hostilis: pauesacta uertit Terga. sic ceruus trepidus leonem Effugit acrem. Pace nunc ciues hilari fruuntur.

Nunc meus tecum populus triuphat.

Nunc fuas hostes timidi ruinas

Funditus horrent.

Mente quæ mecum repetens profunda Gratias summas tibi sic merenti Debeo.me nam miseram leuasti

Ore luporum.

Restar: euersam redigas ut arcem Ad decus primum monumenta magni Principis nulli procerum secundi

Pulchra Philippi.
Inde quod noster populus rogare
Omnis & tellus latii superbi
Pergit:hostiles propera furores

Soluere pœnas.

Non enim pulsus cupiat quietem. \*
Maior insurget uenetus, parabit
Fortius robur, socios pericli

Vndigs fundet
Quilquis iniusto furias secutus
Marte temptauit tibi sic amico
Nuper insessus nocuisse: censes

Ferre quietem?

Additur sæuo metui cupido.

Vrit hæc pectus glacie sed ille

Vrget & nusquam patiens manere

Vndig uexat.

Insuper sidos lateri sodales
Iunge: sucatos sugiens amicos.
Quos uirosmonstrat probitas uerendos:

Vtere semper.

Nec tibi quenq reputes amicum:

Quem socer duxit sibi non sidelem

Is necem dudum tibi nil nocenti

Fraude tetendit.

Semper ulcisci muliebre censent
Ast idem nung fatui putantur.
Oui tener prudens medium suremis

Qui tenet prudens medium supremis

Laudibus ornant.

Si caues uitæ insidias serenæ:
Res geres magnas: meliusq; natis
Consules: & me super alta uectus

Sydera tolles.

Sis diu mecu. superes & annos
Nestoris totos. Mariæq, Blancæ
Cedat ætati uetus illa uates

Dia Sibylla.

Si nouam te uix subeunte portam

Cessi extemplo serus ille Mauors:

Et sames diro sociata luctu

Mœnia liquit.

Quid putes mi dux fore: si seniles
Videris annos ueteres triuphos
Italis reddes super orbe toto
Clarus & ingens.

CARNEN QVARTVM. Vmanas quicunq; regi res méte negaris Diuina: sensu fallitur ipse suo. Astra regut terras. deus astra orbéq; psudů Mundanalos plagas unicus iple regit. Que qq ratione queunt Francisce doceri Sphortia non dubia: testis es ipse satis. None uides: quantum nullis es uiribus aptus Imperium nullis diuitis nec ope! Hostis erat uenetus, nec florentinus amicus. Hostis & Alphonsus. Insuber hostis erat. Nemo tuas Italus partis Francisce fouebat. Non italis quisquis adiacet ullus agris. Iple tamen nudo statuens tentoria campo Milite cum paruo solus erat metui. Inde Briantinis Venetorum exercitus errans Collibus haud audet te propius petere. Insuber hinc trepidas acuit perterritus iras. lpse quidem frustra: cui deus hostis adest Omnibus iis unus metui: quécung: cohortes Vix octo in pugnam te sequerentur: eras. Nec potuere uirum tot millia in arma ruentum Vel nocuisse tibi uel satis esse sibi. Aptus es imperium quo gens het itala nullum Clarius aut melius.at quibus auxiliis! Nempe deillius: qui nutu concutit orbem: Cui paret quicquid est:erit:atq; suit. Et miramur adhuc: modo qd post sata philippi Non subiit Venetum Gallia tota iugum:

Quid minus insubrium Veneti sint urbe potitis Qui iam uicissent omnia Martis ope. Est occulta dei sententia. punit iniquos Mitius : ut repetant qua cecidere: uiam. Iis etiam quandog; fauet:quos norir abusos Munere diuino per scelus omne citos. Scilicet iis maius debetur in impia truscis Tartara supplicium: quod meruere pati. Affligitq; bonos: quo uel certamine tali, Luctantes ualeant promeruisse magis. Sontibus errantes ulciscitur impia rursus Corda premit: quibus est usus ad obsequium Vnum scire quidem uideor nil denig; cuiqua Conduxisse nefas nec nocuisse pium. Sæpe fit: ut iustus fælici munere uitæ Fungatur: moxq; sydera læta petat Mens iniusta autem contra patiatur ut olim Passus es Antiochæ:passus es & Pharao. Quado igitur nihil est: hominu qdinania possint Confilia aut uires: quur adeo efferrimur! Præstat nosse deum.præstat pietatis amore Muniri.deus est:omnia qui moderat. Karole tu Francis uno rex crimine cunctis Es prius aduerlis ulus in arma tibi. Patritog omni regno spoliatus & auro Solus eras. soli spes erat una deus. Nam tibi religio. pietas qua recta tuetur: Se comitem semper se sociam tulerat. Hæc tibi fiduciæ tantum dedit:oïa prorlus Vt tibi non dubio pectore susciperes

Hinc deus omnipotens bene qui speratibus usque Est præsens: rebus coepit adesse tuis. Mox pudor inualit Francos Gallolg rebelles. Submittuntos pio colla superba iugo. Continuo rabies anglorum lassa furorem Ponit. & auertens terg quaterq; cadit. En sibi de patriis laribus qui nuper olympo + Bella minabantur: arma tremenda uident. Ergo quid efferimur stulti quo tendimus iras Infani: quæ nos tristis Erinnys habet! Eurat nostra deus nihil est: quod negligat ille E nihilo quisquis ordine cuncta creat. Huic igitur studio si nos adjungimus omni Per pietatis opus perq decus fidei: Nec nos astra queant uafrænec subdola mentis Consilia urgere: quos fauet ipse deus. CARMEN QVINTVM. St laus illustris Karole magnis Principibus quenquam posse probari Quare dum uideo me tibi carum: Omnis que probitas laudibus effert: Et quem magnanimus Sphortia tanto Vnum prosequitur semper honore: Gestio laticia: meq; beatum Censeo: quem tantus diligat heros. Tu Gonzaga tuis pergito donis In cunctos pariter esse benignus: Quos fulgor lustret laudibus ullus. Sic uiues populos clarus in omnis.

Nam fortuua perit. occidit omnis
Splendor corporeus. aurea uirtus
Tempore perpetua permanet omni.
At mihi quæ donas. parcius uti
Nunc uolo. non opus est: Sphortia posta
Prospexit nostris Karole rebus
Attamen ipse putes omnibus usum
Me donis: quis tu iusseris uti.
Nunc satis est: quod adest. osa nosim
Sumere. sed mihi tu munera parce.
Vter enim: quando coget egestas.

CARMEN SEXTVM

CARMEN SEXTVM.

Enice qué lateri fidum sibi Dauale iugit
Alphonsus comité consociums thoro
Nil est: qd teneat dubiu miratio pectus
Vlla tuum: tacuit si mea musa diu.
Nam nec id ulla quidem uzcors obliuio secit
Neglectus ue tui: qui mihi numen ades.
Sed bellona surens nostras quz obsederat oras.
Impediit primo: tristis at inde sebeis.

Impediit primo: tristis at inde sebeis.

Cum primum licuit: calamis en auribus adsum Sponte tuis cupidus que bene nosse uales.

Naça amor & uetus est & mirus Dauale quo te Prosequor. & crescit is magis atque magis.

Quo magis augescis poitatis lumine claræ:

Hoc magis augescens te meus ardet amor.

Ingenti qq permultos saude nitentis

Rex habet alphonsus: lux tua clara magis.

Nam te nulla sugit præstans mi Dauale uirtus

Nec bello insignis nec ueneranda toga. Te sensit Neptunus aquis: quo turbine Martem Excires quantis uiribus ingrueres. Confilio quantum polles: quo flumine dulcis Affluis eloquii: nouit uterq; polus. Conspicuus forma totam tibi iungis amore Parthenopen: sacibus quæ pit usta tuis. Vlla ne te uictrix fruitur: qua longa subegit Flama uorax! fœlix quam facis una deam. Quid frontem auertis! nu te pudet ore fateri: Si qua puella faces sentiat usta tuas! An tibi turpe putes quandoq; Cupidinis arcus Ferre manu: dum te cura laborq; sinit! Rex & Alexander. Calarqu & fortis Achilles Ac pius Alcides miles amoris erat. Alphonsus senex nostri lux sulgida sæcli Post tam multa seri prælia Martis amat. Fama recens nostras etiam peruenit ad aures Quantus in Alphonso nunc recalescat amor. Fœlix ipsa tuis o dia Lucretia flamis: Quæ uideas tantum concaluisse uirum. Sed quem forma deum tua no raptarit in ignis: Quæ superes Helenen: & Venerem superes! Si nodum Pandora suos habuisset in usus Tam facilis superos morigerosq; sibi: Iure quidem Pandora fores: cui munera forma Singula quisq deus indubitata dedit. Lautos Artemidos mores doctumos Minerua Ingenium & uitam dia puella refers.

Astra micant oculi:roseo nix candet in ore. Reddit ebur dentes nectare lingua fluit. Corpore nec breuis es: quæ suci plena uenusti Incessug: places. stanfq; sedensq; places. O te sælicem nimis o nimiumos beatam: Si tibi contingant pignora digna patre. Interea placidis ulnis complectere regem. Mixta nec abstineas iungere labra labris. Saxea ne iaceas. sed contra umbone petentem Excipe: quo uires partus utring ferat. Addito blandicias & dulcia murmura.facq Condiar ut lepidus seria docta iocus. Sic retinetur amans. sic est cum matre Cupido Seruandus: saties tædia ne pariat. Hac tu qui regis thalamo sidissimus astas Inuigilans custos: aenice mente loca. Dugs mones prudens cauto sermone puellam Dic etiam regi:parcat ut ipse sibi. Non etenim nescis: quibus olim militat annis: Quotos nocte decet prælia ferre senem. Quin nimium repetita Venus: du samie samen Obruitur:nullam prodeat in segetem. At tu cui uiridis robur dat fortius atas: Qua sinit hasta: seri nulla puella uacer. Gigne tui similes: quot pluris Dauale possis Totam parthenopen ignibus ure tuis. T antum age:ne Clio.ne Phœbus iure queratur Nec cedat Cyprix fons heliconis aqua. Si te nocte Cypris fruitur: fac luce canentem

Sentiat ad resonam sobria musa lyram. Mens est sola: uiris pariat: quæ nomen & annos; Quos nequeant ullis fata domare minis. Immortalis eris : si mentis luce beatus Per uirtutis opus excolis ingenium: Ac tu primus eris: quem regis laudibus addam: Perquices ly ricas hisce ferare modis. Nostris aenice te Dauale cantibus Dum Clio titulis inserit inclytis: Omnis castalidum cœtus & hælius Respondet resonas uices. Tellus hesperiæ nobilis ultimæ. Cui nomen dederat lucidus hesperus: Atlas quem genuit celsior ænicum Nostræ huic hesperiæ dedit. Sic atlantiades hesperus hespero Lætatus patruo mittere Daualum Illustrat geminas lumine patrias Splendens unius ænici. Natus conspicuo patre grauissimus Hic uir mirificis laudibus extulit Virtutes prias. se similem gerens Illi rebus in omnibus. Alphonsum genitor Dauale maximum Regem per fidei coluit tuus Mores non dubios Marte sub aspero Tranquillog fub ocio. Et tu qui patriis laudibus æmulus Accedis: sequeris dura per omnia pil antino de l'A

nen

Et terræ & pelagi sortis & integer
Alphonsus uarias uices.
Nunc nostris requiem bella tumentia
Posta temporibus numine prospero
Cesserunt: placidas excipit Aenicus
Musas hospitio libens.

Et phœbo pariter Daualus hospite Lætatur studium magnanimi sequens Regis: qui superat mentis acumine

Res quas gesserit inclytas.

Sic te Delius & pieridum foror

Alternis numeris Aenice concitant

Et nostris modulis altius euchi

Quantum uis tulerit: iubent.
Verum quis ego te uocibus efferam:
Quem uirtus decorans omnis in æthera
Tollit: qué similem numinibus sacit

Et summi speculum poli.

Illustris probitas & decus ænici

Quantum æqualibus excelleret omnibus:

Est anglus locuples testis & arbiter

Dux regum pater optimus

Quantis o titulis extulit Aenicum

Splendens ille Philippus iubar omnium

Virtutum columen pieridum pius

Portus nobilium uirum.

At quantum proceres exuperet uiros:

Hispanæ segetis rector & æquoris

Alphonsus liquido maximus approbat:

Qui tanti facit ænicum.
Quid multisopus est.omnibus ænicus
Si sit Daualus obscurus & omnibus
Prauis inuidiosus:propriis attamen

Virtutis meritis nitet.

CARMEN SEPTIMVM.

Vod Baptista doles sata parentis:
Qui multa uiguit laude per omnem
Conspicuus uitam: sletibus ægris
gnosco tuis: sinis ut olim

Sic ignosco tuis: finis ut olim Quem iussitratio: luctibus adsit. Nam neqtu nescis lege potentis Naturæ stabili.quicquid & ortum Sumpsit: ut in nostris uiueret oris: Id quoq natura admittere finem. Sola potest uirtus uincere fatum: Qua quoniam uita floruit omni Is:qui te genuit:morte solutus Non totus periit.mente supernas Nam sedes petiit debita terræ Pulchris cum titulis mebra relinquens. Tot natos adhibe iunge sorores Non indigna fuo germina trunco. Viuit in his genitor: quos dedit artus. Quare si sapias: perge Baroci Luctuiam polito.uisere,mulas: Quæ te sollicitis reddere curis Contendant uacuum.mæror inanis: Qui nullam peperit anxius auram.

e iii

## CARMEN OCTAVVM.

Aspar castaneas ingenio uigens Fæcundo gemitus & lachrymas grauis Parcens affiduis fundere questibus:

Cum musis melius prospicies sacris: Tum qui te cruciat mæror & opprimit. Tolles nil etenim nunc stolidum noui Vulgus: quod miseris dilaceras modis: In te: sed fatuos aggreditur solens Ludos nam uitiis floridior nouo Virtus est odio. stulticiam catus Offendit. tenebris displicet hælius. Quare tu potius lætior accipe: Quos liuor stimulos tristior iniicit. Maius continuo nam tibi comodum Reddet lucidior gloria subsequens. Virtus si comites diuitias sugit: Nil est: quod fugias pauperiem probus. Pauper, Mæonides pauper erat Solon: Quorum quottidie nomen in athera Croeso splendidius diuite tollitur. Optauit cynicum rex macedo uirum. Vir regem cynicus spreuerat inclytum. Contentus propriis qui fuerit bonis: Quæstum temnit & auras populi leuis. CARMEN NONVM.

D cælum Paraclete laudibus me Esfers exuperans modum decori. Haud est officii: nouum probatis

Si quem prætuleris uirum poetis: Quos tot facula iudicesq tanti Aequant syderibus quid ore clarum Possim raucidulo referre dignis Tandem pro meritis! sed ille fallit Quem cæcum ueteres uocant phanes te. Quod si te ratio tibi quietum Verax restituat: secus putabis. Nam duplex hominum genus uideri Suspectum liceat.nimis colenti Credendum penitus nego:nec illi Quisquis nos fuerit nimis exosus. Nam motus uæhemens utrung fallit Istorum.neg recta iudicare Permittit Paraclete.gratiarum Permultum tamen ipse sic amanti Non possum tibi amice non habere. Ne dure patiens quidem: quod ultro Erraris nec enim puto latere Te:quantum ualeant meæ camœnæ. Res utcung tamen fuit: ualeto. Et nos ut facis:usq amando serua. Persuadeq simul tibi futurum: Vt te semper amem: tibiq; uotis Optem pieridas tuis adelle. CARMEN DECIMVM. Vé tibi pulchris capias canendum

Laudibus dignum meritifq; magnum?

Quem uirum nobis celebres supremo

e IIII

## Carmine Clio!

Non enim tempus datur: ut decore Karolum regem titulos per omnis Splendidum fummæ probitatis astrum

Promere possis.
Karolus totum uolitat per orbem

Sol uelut miris radiis coruscans: Quos micans fundit pietas per omnes

Vndig terras.

Karolum reges manet inter altos Carmen id cuncti populi frequentent Nulla quod possint abolere sæcla

Fulmina nulla.
Nunc satis sessos facias poetæ:
Si uirum Clio reseras canendo:
Insubres qui sit prior inter omnes

Laudibus unus.

Neminem tanta probitate quenquam Infubres nostro genuere sæclo: Præditus quanta proceres refulget

Galpar in omnis.

Hic puer primos studuit sub annos Rebus iis: quarum decus & uoluptas Gloriam doctas homini per artes

Portat in æuum.
Quicquid orator simul & poeta
Monstrat & graius:docet & latinus:
Onne sollerti didicit labore
Firmus & acer.

Socratis uidit uariis reclusos
Partibus riuos:bibit & decorum
Omne:quod suauis daret unda sontis
Impiger hausti.

Hinc ad ultoris celer arma uersus Martis argutos moderatus ictus: Quos det obstanti pariteres uitet:

Doctus ab arte.

Inde quod nuper didicisset: usu Roborans multo, petiit serocem Sphortiam magni generum Philippi

Numine dextro.
Sic puer fertur Thetidos secutus
Quæq; centaurus docuit; simulq;
Inclytus phænix monuit sub armis

Troados oræ.

Censor & iudex probitatis acer

Ipse Franciscus generosusheros

Illico nouit uiridis uiuente

Robur & ausum.

Sensit & pectus ualido refertum

Spiritus nullis stimulis subacto:

Quem metus nullus premeret:cupido

Nulla moueret.

Noluit quenq sequeretur alas
Tiro uisurus per aperta campi
Impigras serri uolucris sagittæ
Instar in hostes.

Illico Gaspar recipis cohortem:

Ductor ut præsis: iubeasq; pugnans?
Quicquid & Mauors uelit & Mineru
Arte uel usu.

Quis queat cantu breuiore gestas Res tuas Gaspar paribus reserre Laudibus! nunquam sine te iuuante

Sphortia vicit.

Quæ quidem possä tulit ad Philippum

Fama non sictis agitata ventis:

Te uocat princeps: patriæ periclis Vltor ut adsis.

Principi pares genero querente:

Qui tamen cernens socero suturum

Viui te te: ueniam petenti

Annuit ægre.
Huius aduentu uenetum cateruas
Chrema tam longo lacerata Marte
Vidit auerti trepidocs cursu

Terga dedisse main allement and

Pluribus non est opus iple tempus
Nunc teram quantis meritis decorus
Hic sit:ostendit pater ille regum

Hunc enim clarum proceres philippus
Inter illustres habuit Marias.
Sic enim princeps meritis uigentes

Quicquid huic uni libuit: licebat.

At sibi nung uoluit licere

Extulit ille.

Quod minus præ fe decoranda ferret Nomina laudis.

Non enim uirtus petit alta fastum:
Quæ satis se se putat esse clarum:
Si nihil dicat: faciato; rectum

Præter & æquum.

Hic uiris quanto reliquis honore

Præstitit magnis bonitate pollens:

Omnibus tanto studuit minorem

Reddere se se.

Norat hoc laudis decus esse primum: Vt bonus mallet merito probari: Qua leuis uulgi titulis & aura

Oregitolli.
Vnus hic mitis. facilis. probufgi
Vnus humanus. pius ac benignus
Semper in cunctos meritis uigentes

Extitit ultro.

Portus afflictis erat & falutis
Auctor.hic nulli gravis aut superbus
Omnibus miro pariter colendus
Cordis amore.

Ast ubi nostras tenebras relinquens Ille: quem sædis abolebit ætas Nulla uenturis: superas philippus

Insubres idem suit inter omnis
Gaspar excellens.itidemg; chremam
Fecit.ut frustra premeret tremendis

## Hadria castris.

Publicæ semper studuit saluti
Vnus in primis: ueneranda ciues
Vsq. quo uirtus tenuit decoro

VIIa pudore.

At furor posta rapuit rebellis
Impudens mentes: licuitq; cuiq;
Quod per impurum sceleris libebat

Nomen & ulum:

Cessit: & turpi uacuus rapina
Innocens.nullis agitatur atræ
Ignibus mentis petiit supremum

Laudis honorem.

Naça Franciscum propriis per omne Tempus. & totum meritis in orbem Sphortiam late celebrem suturum

Mente petiuit.

Sicenim ferrum lapidem trahentem Expetit. Phœbi radios tonantis Armiger fixis oculis micantes

Suscipit ales.

Turba sic regem uolucrum renatum Post uetus primæ positum siguræ Corpus excelsa sequitur caterua

Aere toto.

Cogitat Gaspar patriæ saluti
Consuli nulla ratione posse:
Sphortias ni rem capiat regendam
Nobilis heros.

Hunc.n.norat superum benignis Viribus frætum studiog; summæ Gloriæ semper solitum labori Gedere nulli.

Huic item norat pietate & armis
Pacis & belli pariter uerendo
Inter humanum genus omne pulchras

Cedere partes.

Ergo conspirat sociis uocatis Ciuibus: qui se patriæ periclis Dederet: saluam sacerent ut urbem

Fulmine tactam.

Impetu facto rabidos latrones
Qui fame. præda. nece. peste flamis
Patriam diri miseram premebant

Deni q perdit.

Quiq mercatum meus hic tenebat Sphortias uicum reprimens ab ira Ipse Mercatus placidumq Gaspar Inuehit urbi.

Te dedit Gaspar patriæ parentem O decus nostri specimence sæcli: Cuius inuicta probitate ductus

Magna rependis.

Excipis mira pietate: sidum

Que diu noras per utranq; sortem

Et gradu post te statuis secundo

Rebus agendis.

Qui satis digne numerare tantas

Quiuetit laudes: quibus antecellis
Fama quos omnes celebrat uetusta

Sphortia princeps!

Inter immensos titulos & amplos

Hic nitet:quod te duce tam benigno

Gratior nemo merito probetur

Munus utring.
Hic enim nullum sugiat periclum:
Dum tuis possit bene rebus uti.
Ipse nec uinci patiaris ung

Munere gratus.

Clio iam satis est. locum uicissim
Euterpe dare conuenit sorori:
Nam iussu patris hac locum secundum
Exposcit sibi. Gaspari merenti.
Vt tempus tulit: est satis repensum.
Siquid desuerit: benignus addet
Vel gratus potius chori magister:
Ni Gaspar bene desinat mereri.

## Francisci Philelfi carminum Euterpe. CARMEN PRIMVM.

Arole Fracos, rex pstatistime: nome Cuius ad extrema q terra circuit igés k Oceaus: moetas tulit i uictissia uirtus Inclyta qua rese delectat sama tuas. Euterpe me dulcis adit. leniq; silété Corripit alloquio. quæ te uæcordia dicens

Tanta pmit quo more taces age tolle soporem Ac sensus excire para.me phoebus apollo Quo lator genitore: tibi demittit ab alto Vertice: qué uolitans de sanguine pegasus atræ Gorgonos illustrem facro fecisse liquore Dicitur.ah propera.citharam moderare sonora. Et numeros ad uerba reser: qbus æquor & ois Terra sonet: summumq; uehat sup æthera rege. Karolus armipotens hic est: quem nulla silebut Sæcula: quem populi meritis & laudibus oes Extollent: quem fata sui liuore furoris Interiment nung: quem fors casusque sequetur. Karolus armipotens posta pater optimus ille Quem natura potens finem superiq; dederunt. Excepit moriens: non se per inertia uoluit Ocia: lasciuis nec se commisit alumnis: Indole sed frætus. quā solq; cyprisq; dedisset Ac pater omnipotens: animo meditatus & orbe Terrarum caliquias se sinxit agendo: Inferior quicquid probitas iubet, inde supernas Contemplatus opes caput altius extulit oras Vectus in æthereas mentis ratione supremæ. Sic & in humanis rebus multuq diuq Per uirtutis opus se rex exercuit omne: Et cæli quoscunq; adiit uiditq; recessus. Ac nouit. sensitque nihil ratione perendum: Quod uirtute uacet: quod cali nescias arces Qui colit: & mundi solus moderatur habænas. Non igitur mirum: si tantis stragibus actos

Karolus e regno primo rex expulit anglos. Forte hominum genus est & formidabile cunctis Anglus in arma tuens: prima qui sede Britanos Eiiciens ueteres alias sibi quærere terras Impulit: & tanta peperit sibi laude triuphos. Nam si uera loqui liceat: quas uidit & ortus Solis & occasus gentes in bella seroces: Laudibus ex cuncta priscis cessere Britannis. Hos timuit Liber: totum qui terruit orbem. Hos ferus Alcides ueritus dedit horrida turpi Terga fugæ. solus qui Cæsaris æmulus armıs Aggressus fuditq; truces domuitq; Britannos: Est anglus: cui uicta potens iam cesserat omnis Gallia ab extremæ spumosis Tethyos undis Arctoæq; plagæ confinibus ulq; sub alpes. Karolus ingenti uirtute deig; fauentis Præsidio frætus tanta iam cæde madentes Quosq explere cruor nullus nec præda necignis Poslet:in aduersos magna ui pcitus anglos Irruit.utg leo cui uix dum recta minaces Velant colla iubæ: uitulas furit inter: & acri Has premit impulsu: fundit furibundus & illas: Dilaniatq; necatq; ferox: sic Karolus anglos Prosternit: mactatq; fugans: qui militis usum: Atq ducis regisq uices gerit acer & audés Ac prudens.ætate minor sed laudibus inges.. Ast ubi certatim iuuenili in corpore uirtus Incrementa simul cum robore sumpsit & annis: Non latis elle ratus propriis pollere parentum

Viribus: eous quas sensit & hesperus: addit Externas etiam. sibi quas nouisset amicas Italiæ forti conducto milite turmas. Na meminit Teucrona olim & Francona potetes Iliacos uenisse duces cum fortibus armis Danubii primum fluuii campiqi iacentis Danubium iuxta multa cum laude colonos Inde autem castris motis sœlicibus alta Per iuga germanos.dum se se opponere certant: Clade sub ingenti uictos sudisse feroces: Ac Rheni tenuisse solum: Franconia qua nunc Dicitur: hinc rurlus ductu melioris olympi Gallorum populis iusto cum sanguine fusis: Belli iure pii campos cepisse seraces: Et, prios fecisse lares: nomenq; dedisse Nobile Francorum: quod nulla aboleuerit atas. Sic etiam audierat captæ post diruta troiæ Mœnia quæ uario memorant sermone: psectos Dardanios uenisse duces simoentos ab oris Classe duos gemina terraq; mariq; tremenda Ad fati maioris opus: quarum altera pulsis Euganeis uenetum patauinam condidit urbem: Ac cisalpinos quos gallos dicimus: omnis Imperio tenuit multos domitata per annos. Altera sed classis: ueneris qua natus agebat Tros anchifiades multumq; diug; periclis Millibus obiecta. ut tandem laurentis apricos Apprændisset agros:post prælia multa cruore Fusa graui uictrix totam sibi cedere iussit

as

Italiam uictæ similisnec nomen ademit Nec linguam aut mores: sed se se tradidit ultro. Karolus hinc igitur conducto milite prisca Quem iungebat amor patriæ ut natalis origo: Fortior insurgens sæuos furibundus in hostes Dum rapitur. fulmen ueluti quod cuncta ruina Sterneret horrisonis cæli de nubibus actum: Vrget. & imperio cogit parere subactos: Quod dudum coluere: fuo. sic gallia demum Iura sui regis didicit seruare ty rannis Exactis rabidis per digni præmia luctus. Hunc igitur tibi materia desume poeta. Quem dulci cecinisse lyra lauderis in omne Tempus musa iubet quam tanti ducere suesti: Euterpe parere para tibi digna iubenti. Nec tibi cantanti rex inclytus ille renatus Excidat: eximia qui fulgens laude propinquum Regem iure colit.comitem fociumq; laborum Se se addens huius nec frater Karolus heros Ille pius regni decus & tutela potentis Inter honoratos nomen non seruet amicos. Sic ait. & celeri repetens helicona uolatu Addidit hæc abiens; utina modo Karolus addat Laudibus egregiis turca de cæde triuphos. Quos decet: ultus auos & fracæ opprobria cladis Nec titulis indigna tuis rex maxime nostra Musa monet.conuerte oculos. & respice: quantis Stragibus affecit turcosi ignobile uulgus Francos sæpe tuos: q turpi labe serenos

Fædauit regni uultus: quo tempore dirus Impurusqui latro Baisettes omne per atrum Dedecus involuit fuerant quicung; secuti Castra Sigismundi comites desormia regis. Nang Saladinus turcorum sæuus Amyras Fudit & insidiis francos. regemq; Guidonem Et priam christi cum sancta sustulit urbe. Nunc tibi perfacile est omnis obtundere uires Turcorum: nuper quas magna ex parte ioannes Ille uaiuodas non una strage peremit. Vnus Amoratthus.cuius se turca salute Speq; tuebatur res omnis: uina fecutus Et uenerem oscænam primu cocessit ad horchu. Huius morte iacet turci nullaq; sepulti Spe tolli ualeant.na quid Mahometus in omni Flagitio natus puer altus ab ubere ductus Polliceatur opis! satis est si uina frequenter Et somenta gulæ ueneri somnog dicatus. Quare age rex ingens fœlicibus utere cœptis Ad summum pietatis opus tibi gloria uictis Magna quidem parta est Anglis: sed gloria terra Huic si cælestis multo præstantior uni Accedat: nemo fuerit te clarior alter. Immortale solet nomen regalibus esse Auribus egregie iucundum.gloria multos Vicy adeo iuuit: se se ut comittere satis Maluerint q luce frui. sic ille superbus Curtius & Brutus. Decii. Codrus. atq. Phileni Atq alii multi ducti dulcedine laudis.

Posteritas quam grata uiris ingentibus ædit Sponte sua mæstæ uoluere occurrere morti. Hos si uana quidem potuit mandare sepulchris Gloria: uera tuum quanto perfundere pectus Nectare debuerit: qui flenbus incola terræ Hoc sis calle poli semper conuiua suturus! Nec tibi defuerint: qui sint tua facta canendo Ingenii perpulchra sui monimenta suturis Dicturi populis.nam me quoqi maxima rerum Gloria quas tanta gessisti lande tuarum Reddidit affectum tanto pietatis amore Rex inuicte tibi:noctes ut flama dielq; Vrat corda mihi tu nobis unus in ore Semper ades nihil é sine te mihi Karole dulce. Quid censes:maiora tua si nomina claræ Addideris laudi! si christi unceris hostes! O utinam quandog mihi te uisere coram Affatuq tuo contingat cominus uti. Na quauis audita iuuent: quæ fama benignis Vocibus insonuit: uisus tamen acrior omni Est sensu: melius refert: quæ uera probarit: Visere te cupimus rex Karole.tanta locorum Interualla uetant: uerum te lumine mentis Prospiciens merito comitabor carmine uates. CARMEN SECVNDVM.

Tu quem Mariæ uenter ab æthere
Susceptum peperit sæmine spiritu:
Gonzagam placido lumine Karolum
Rerum respice conditor.

Hunc febris facibus torrida feruidis Torquet sollicitis sensibus opprimens. Et quem nulla feri Martis in agmine Vis unquam potuit domat Heu nostræ nimium dura necessitas Natura uariis calibus obuia: Quod prudens nequeat mente nec artibus Vllis uincere callidus. Nam quis qua latium nobile maximis Tam multis remicat principibus manu Claris ac animo: se serat insolens: Qui tantis uireat bonis! Mittamus patriam sanguine fulgidam Mantus herculeo sæmine floridus Gonzagas sileat nam propriis bonis Hic omnes superat suos. Heros neueterum Karolus inclytum Quos iactat proauos urbis & aurez Auctores meritis & titulis domus: Excellit decus omnium. Quid formam rutili corporis efferam: Qua uiuis adeo fulget in omnibus: Vt late pateat calicolum nouum Mirandum populis iubar! Vires ac agiles unge per omnia Artus: quæ studium Martis & otii Optat: seu stadium siue acies iuuet: Nil est:quod fugiat uirum. Cunctis integritas sensibus additur: fin

Qualis nec melior nec moderatior VIII contigit hoc tempore principi Nec priscis etiam uiris. O uirtus animi lucida maximi: Qua nil splendidius phœbus olympius Mirans sydereis spectar ab axibus: Quis te non stupeat uidens! Hic hic est animus: quem ratio potens Disquirens geminis uiribus intimæ Naturæ duplices callibus alteris Soles numinibus iungat. Nam te non latitat Karole: cælitus Vis. quæ magnanimis pectoribus uigens Terrarum fragiles terret inanium Cultus & uarios dolos. Hinc acris oculos altius erigens Vnum quem metuas: quem penitus uelis: Nosti non leuibus sensibus optimum Christum: quem colimus deum. Hucnam te pietas. relligio. fides Mittit non dubio calle per arduos Deducens apices multiplicis boni Quod uirtus peperit grauis. Et quauis sileas:assequimur tamen Omnem pectoribus qua probus abditis: Mentem constituis celitibus sacram Et mortalibus enites. Naquid non grauiter dicis & efficis! Quis te iusticiæ munere candidæ

Alter uel superet: uel paribus satis Aequet lancibus impudens! At quanto ualeas robore Karole Inuicti reliquos quo ualidos uiros Omnis exuperas: cordis in asperis Rebus:promere nesciam. Ast hac eloquium nectare dulcius Condit: quod placido flumine læuius Manans exuperat pieridas sono Vocis.quæ.numeros ciet. Et belli studiis pacis & artibus Virtus te pariter tollit in æthera. Aeq te sagulum te toga perdecet. Te nil egregium latet. Quid: quod belligeræ nulla proteruitas Sortis te potuit.nulla licentia Fortunæ ualuit flectere dexteræ Ad uitæ reprobas uices! Te semper placidum te similem tui Præstas. & nimium Karole temperas Atq; id.quod mediu deseruit uiris Laudatum grauibus.parum: Mirandis probitas te decorat bonis: Qui cælum titulis nobilibus petis. Tu uiues meritis sæcla per omnia Liuorem superans trucem. Nam te liuor edax insequitur dolis. Et semper laqueos insidians parat At tu uir sapiens fortiter omnia fin

Fers. & dissimulas malum. Hunc quis non igitur uiuere Karolum Optet: quem bonitas efficit improbis Cunctis inuidiosum. & febris ossibus Hærens urit & opprimit! Hunc hunc ergo tuis maxime brachiis Natus uirginea Christe puerpera Amplectens geminis.en lachrymis patet Nostris cede precantibus. Tu cernis genitor: q milere premunt Mundanam rapidis turbinibus minæ Molem: quanta ruens funditus excitat Atrox prælia tartarus. Hic unus clipeo Christe bis aureo Onnem uim rabidi Ditis & impetum Non solum serat; at proferat impotens. Et lucem tenebris paret. Hunc febris facibus solue uoracibus Membris restituens incolumem suis Et nobis pariter iusta rogantibus Fusuris lachrymas pias. Hunc febris pœnitus Christe deum pater Oram us lachrymis ut fera liberet: Sed liuor leuius persidus insequi Si tolli nequit: urgeat. CARMEN TERTIVM.



Enice distuleras nimiū mi dauale gratas Eerre uices cupido na breuis hora nimis Iratus musis destebam tempus inane.

Mega nimis facile rebar amoris opus. Iamq; fides odio.carmenq; & carminis auctor Fiebat.totus untrea bilis eram. Tempestiuus ades. surdas mihi dulcis in aures Repis. & o dixti non mihi iure doles. Dum canis. & nostrum lenis tibi carmie pectus: Iple tibi gratus regia dona paro. Te meus Alphonfus rex en mitissimus ad se Vt uenias: placido sedulus ore monet. Non etenim frustra regalis uideris ædes, Aut hic noster eris. ditior aut redeas. Hæc & plura mones facundo Daualus ore. Hortarifq: citus carpat amicus iter. Non tua difficilis patietur dicta Philelfus Verba sibi faciet: quicquid amice iubes. Verum nosse uelim: qua fronte lucretia nostros Diua sales tulerit riserit an tumuit. Nam si dicta ioco non aspernatur: amatq Se celebrem fieri cantibus & cithara: Rebor iter tutum dextrum mihi nume & astra. Parthenopeq; celer.teq; deamq; petam: Quod si forte tulit grauiter: quæ lusimus: ipse Videris: an possim capere tutus iter. Vlcisci na semper auet: quæ canduit ira: Fœmma.nú doluit casta puella sales! At quid te tanto divina lucretia regi Vel cessisse doles: uel placuisse negas!. Nu doluit Semele: quod cessit amata tonanti? Nū doluit Martis basia pulchra Venus!

mis

Magna quide laus est: tantum si mira decorem Præ se forma tulit: ut placeas domino. Quin & si sapias: blandis in rætia uerbis Regis coge animum. fac tibi totus eat. Sic & francorum regem flagrantibus agnes Nuper harundinibus fixerat indomitum. Mœonis alciden sibi sic tautissima dulci Obsequio seruum subdidit e domino. Præterea quæ te prohibet mora labra labellis Iungere per ueneris dulcia dona deæ! Nu que pulchra latent phibet pudor edere cora Arma! patris fulmen nu latet usq iouis! Neptunus sæuum nu tempestate tridentem Occulit! arquitenens nu sua tela regit! Non Mars no ueneris natus pmit arma cupido, Harpe Mercurium falxes recludit auum. Non hastam Pallas, non hastam supprimit ille: Hellespontiacæ quem coluere nurus. Si rex arma tibi quibus est hastatus:in ictum Intendat: quid non obuia tela pares! Nam quid te pudeat: dum rex ta sortiter audet? Quod liceat regi: cur tibi non liceat? Ah si nosse queas: quænam fluit inde uoluptas: Poeniteat tanta continuisse mora. Num fortasse uelis uxor: non amica uocari: Nomen amicitiæ quur tibi non placeat! Vxor sæpe uiro stomacho sit.semper amica Cauta placet.præstat coniugis esse loco. Coniugium secum semper noua iurgia portat.

Sed quos iungit amor: pace tenet folida. Hic iocus arridet per mutua dicta. Cupido. Hic auget semper: quod paret obsequium. Furta iunant: dulcelo; iuuant in amore lulumi. Iucundi amplexus.basia grata iuuant. Nullus inest sermo: nisi que ferat ipsa uoluptas Sunt dulces ludi. funt choreæ atog foni. Illa uiri querulis obtundit uocibus aures. Inuehit in seruas.insimulat famulos. Villicus in fundum sero deducit aratrum. Horrea fracta refert atq; merum fugiens. Nung certa quies hinc murmurat inde soporem Dat uitio.damnat:quæ bene facta uidet. Nec factum esse satis quicq putat.ois auara Est uxor numis uult cumulare domum. Hec mala coniugium secu fert ofa.naq; Cura domus debet coniugis esse proba. Quo fit: ut ante diem uiridis matrona senescat: Et passis rugis os tegat omne suum. Nu patiare tuam faciem: cui candida cædat Cypris.arent rugæ: destituatq; nitor! Nű malis odio coniunx q tæda phanetis Esse piis facibus: quis recalescit amor? Eia age ne desistibitu.sed pande secundis Vela notis.portus: I: cape fausta tuos. Nec solum tecum q sit iucunda uoluptas Versa animo: fructus sed meditare nouos. Ascanium æneas italas aduexit in oras: Hæredem regni quem statuit moriens.

Ascanius regno potitur. nec paruus Iulus Successit primo filius imperio. Siluius ascanium natus de matre latina Excepit fratrem. fic uoluit latium. Iulia progenies.quæ magnum dicit Iulum Auctorem generis: hoc fuit orta patre. Siluius ascanii regno successit iulum Ascanio natum pontificem statuunt. Nu dubites igitur te tanto iungere regi: Quæ regis matrem te fore posse scias! Tu quoq; rex ingens quid longa in uerba pcelq; Tempus inane teris! uim cupit illa sibi. Naq; magis quo quæq; uelit sibi sædera iungi Optatæ ueneris: uim cupit illa magis. Obstat.n. prohibetq; pudor: quod méte uoutalt Fœmina: quæ nódů stulta iugum tulerit. Quæ tot missa capit sulgentis dona metalli: Se tibi sat ueneris pignore constituit. Non igitur frustra precibus uim molibus addas. Munere fugatur lingua manusq; suo. Veru ego qui metuo te diua lucretia nostros Offendisse sales: utor item salibus. Parce precor: si forte tuas offenderit auris: Euterpe tecum ludere quod monuit: At tu qui nostras tanto colis igne camœnas: Aenice fac: uatem nunc tueare tuum. Dauale curandum est uel me no uana jocatum: Vel tutum sit iter pignora per sidei. CARMEN QUARTUM.

Mbrosi tandem serus ille Mauors Ac fames duros etiam gigantas Quæ ferox tetris potuillet umbris Tradere: & dirum domitare Ditem. Hinc ad extremos abiit trionas. Nag Franciscus uenerandus heros Sphortias nobis auibus secundis Calitus missus rabidos tyrannos Sustulit.pacem requiemq fessis Attulit.nunc est populo statuta Vera libertas, periere fastus Plebis ignauæ scelerumq terror Stupra.uis atrox.furor.& rapinæ Heu quis infracto meminisse fortis Corde uir possit rabidas & omni Peste serali magis extimendas Beluas: quæ nos penitus uorabant Ferreo rictu rigidifq; rostris; Vir bonus nemo poterat tueri Nomen inuictæ probitatis insons: Nag; suspecti fuerant & hostes: Quos piosnosset Rabias & ille Rusticus potu cerebrum diurno Lesus & nung Cicerus per umbras Sobrius: cui se comitem decébris Candidus semper misere cinædis Læuibus septus, uitiisq mille Scriba pollutus dederat per omnem Criminis culpam. Bibulus cruorem

Ciuium suadens ferus innocentum Latro: qui mulcens malesanus aures Plebis impuræ.nebulo'profanis Solus exemplis ea commonebat. 10 38 1915 bay L Quæ nec imanis phalaris patrasset. Inde quos sæuus gladius uel ignis Visq liquisset taciti ueneni: Hos fame solus rabida peremic Candidus: fœno paleaq; tritis Posse qui victum solidum parari! Diceret: dum se tamen ipse fallax Rebus expleret per iniqua partis Cuncta: quæ suadet suror & libido Videris passim populum iacentem Perditum læto: cæreris quod expers Annus omnino peperit secundus. Quid mihi frustra memores saguntum Aut fame pressos referas hebræos! Nulla gens ung similem Megæram Passa narretur. stomachus tumenti Nausea nobis uomitum minatur: Mente dum sortem miseram revoluo. Nam nihil fædi.nihil impudici Liquit afflictus populus quod esse Posset intactum.meminisse diri Horreo fati merito silendi. Tabe tam tetra generosus heros Nostra Franciscus penitus leuauit Corda cum mébris docuitque quantus

Error humanas penetrare mentes Affolet. Phœbus nebulæ decoros Dum tegunt crines: nequit intuentes. Qua micat semper: facie iuuare. Ambrosi nobis radios apollo Noster en coram rutilos suosqu Pandit.& cunctis animi solutis Nubibus nostri:nitidos ocellos Lustrat infusus: recreator dulci Luce deiectos: reficitq; lassos. Ambrosi latos agimus canenti Voce saltatus numeris nec unis. Et nouos plectro modulos ciente Versibus miris decus omne uatum Fontis ad facros latices uocamus: Quem medusæus sonipes sub alto. Monte defecit, resonat citheron Ad refurgentis numeros fororum: Quos regit multa pater arte Paan: Pulchra cui Clio meritas secuta Reddidit uoces referens superbas Sphortiæ laudesducis & parentis Huius inuicti populi: triuphis Cuius Euterpe redimita celsis Gestit: & cantus mouet ipsa miros. Præferens cunctis merito laborum Sphortiam nostris simul & uetustis: Sola quos uirtus dederit uerendos. Si qua te sollers igitur uoluptas

Captat:ad nostras properachoreas:
Quas agit lætam placida per urbem
Fronte dux nosterpopulo sequente
Et simul suaui referente cantu:
Quicquid ærumnis gelidis seuatus
Iusserit cordis renouatus ignis

Sorte secunda.

CARMEN QVINTVM. Ndrea du placida nob munuscula mittis Gratamanu:nr te magis ardet amor. Nec nos dona mouet: q sur pulcherria: sed tu: Qui mittis nobis talia dona libens. Non minimi uirtus ea sit: quæcuncy benignam Declarat mentem per bonitatis opus. Seruasti: quicquid dandi lex ipsa requirit: Qui dederis dignus munera digna uiro. Hinc nimisinde parum uitas mediocriter omni Functus es officio temporis atquiloci. Causa suit dandi: tua quod sore dona sciebas Grata mihi: cui te mutuus addit amor. Defuit ad dandi solum modus.omnia recte Cætera gesta tibi:ni modo mutueris. Debuerat nobis tua dulcis epistola serre Munera: qua nossem q mihi grata dares. Nescio: quis uenit nullo sermone locutus.

Reddidit. & dixit: quod nihil ipse putes.

Num tibi forre senex samius præcepta silendi
Tradidit: aut helicon aruit haustus aquis:
Eloquio qui multa uales: quæ dira tacendi

Te nunc flama tenet! at tibi lingua bona eft. Doctus es: & mulæ tecum noctelq; diefq; Inuigilant. dulcem pulsat apollo chelyn. Huc divas helicon castalidas sacer Tantilper line pergere: Dum causam modulis in medium suis Miranti referant mihi: Ouænam tanta tenet nunc taciturnitas Dicendi decus Andream. Andreas semper metuit susurrum: Quem malus liuor solet improborum Spargere in uulgus bonitatis expers Ore maligno. Es bonis carus simul & probatus. Sed malis reddunt satyræ molestum Voce non grata. Aust omnis inde Pestis origo. Nam tibi liuor minus obfuillet: Si tacens fraudum laqueos tulisses: Quisquis exertus furit:ac tremendo Fulminat igni Non potest enses Alamanuus in te Ferre liuoris nimium prementis. Et tuz semper cupidi ruinæ Ocia curat. Est item molis gravius volenti Additum pondus: quod oportet acri Perferat nisu: subearquictor Nocte dieg.

Duxit uxorem: ueneris decorem

Quæ refert. castæ similis Dianæ.

Huic studet soli cupiens parentis

Nomen inire.

Quin ait nobis pudibundus hospes:
Vos rogo paulum lepidæ sorores
Hinc ad insubres properate nostrum

Donec hunc fontem penitus recludo:
Cuius est uestro melior liquore
Vnda:quæ pisces parit:& subactos

Reddit alumnos.

Hinc tacet dulcis placido labori

Deditus tantú Cypridos:cupido

Quam puer iunctam tenet & uoluptas

Omnibus horis.

Noui:tacendi causa quæ te non sinit
Lo qui maritum sed uelim:mediocriter
Oper am labori indulgeas:ne dum nimis
Fundum colis:quod ieceris sæmen neget
Se getem uomis nam sæpius scindens facit
Glebam carere fructibus sterilem suis.
Intercapedo rebus in multis ualet.
In hac sed in primis perutilem scias.
Quos tu meos si pergis hortatus sequi.
Et liberis. & coniugi. & musis simul
Melius cauebis nec silebis munera
Mittens amicis Andreas pulcherrima.
Nam quod times liuoris impias uices:

Sane tibi ignosco.malum est liuor: uiri Deigs quod simul nimis grauiter ferunt. Sed est opus probitatis ingens pellere Iniuriam.nec improbos homines pati: Ius omne falq; prorlus humanum premant Iniuriam qui cum potest prohibet minus: Non est is admodum minoris noxize Reus putandus q auctor iple criminis. Metuas tamen nolim. sed aude scribere. Nam nullus omnino sciat: quod scripseris. Nu forsitan liuor magis te litteras Missise damnet q dedisse munera! Nescire tu quidem uideris in bonam. Nos gratiam redisse cum inuidiæ grege. Quare tacendi cum tibi causas uides Nullas adesse: uel loqui post hac stude: Vel deprecatorem para: qui te sua Possit tueri dignitate & gratia: Ne desidis nomen reus subeas uiri

CARMEN SEXTVM.

Ostera lux aderit: q te ieiunia cogat Dura quaterdenos Sphortia serre dies. Na totidé mundi servator môte tulisse

Esuriens luces traditur innocuas

Est tibi connubio scelici iuncta puella:

Dulcia cui nondum munera soluit amor.

Ingratus sueris: si lux hac sobria prorsus

Transierit: dum te nesciat illa uirum.

Fac: uenus arrideras quantu ualet hasta tremedis

gii

Ictibus ingeminans sentiat ipsa tibi.
Fac: uideat: quanto te robore sustinet umbo:
Quo decus ipsa suum casta puella tegit.
Fac:ne te ibellem uulgus uocet: arma capesse
Irrue. sac redeas uictor in ora uirum.
CARMEN SEPTIMVM.

Sphortia clare puer obuius ire meis:
Aduersatur anus procax & ipsis
Tristior Euripi fluctibus instabilis
Prosternis pauidam tuis puellam
Viribus in nuda Sphortia nixus humo.
En exclamat anus: socrus tumescit:
Tignum clamor adit. omnia tecta fremunt.
Quam perdant superi: replens quieta
Vocibus exululans omnia miscet anus.
At tu si saperes: caput dedisses
Dirum tristis anus tartareis canibus.
Nú plus possit anus mero soluta
Quá tu magnanimo principe patre satus!

CARMEN OCT AVVM.

CARMEN OCTAVVM.

Ostra sigismundi lætatur pieris alto
Hinc Malatestei nomine multisona.

Diligit hic musas:hūc musæ carmie tollant
Inter se uariis ad citharam modulis
Euterpe quid muta siles: dedit ipse choregus:
Quem uario procerem carmine serre queas.
Fac:tua delectent quatū potes ore canoro:
C um numeris trī consona uerba uirum.

At quibus primum super astra tollam Laudibus clarum nequeo referre Principem: sic se meritis canendum

Omnibus offert.
Nam Sigismundi memorare laudes.
Inclytas siquis uelit:ante phæbus
Oui modo gangen oriens reliquit.

Qui modo gangen oriens reliquit: Lustret iberum

Hic unus probitate fulget omni
Præstans ingenio. grauis. modestus.
Pollens eloquio deisq iuxta
Cunctis: atq; bonis uiris amandus.
Hic omnis decorat: souetq; rebus
Doctos omnibus. ergo dignus unus:
Quem nemo sileat. sed huius omnes
Certatim studeant referre nomen.
Gestis hic nitidum rebus in æthera
Fertur: quas latium Marte sub essero
Sensit per uarias dum trahitur uices

Hic omnes acie domat.
Qui nodú pueri dum superat tener
Annos:insidias fortis & impiger
Quas sollers tenebris eruit:opprimit.

Diris horribilis uiris.
Hunc flaminii fortiter armis
Pugnantem & flaminiis quisquis
Se stulticia sociu iunxit
Violatæg; obnoxia sidei.
Manus omnis populi omnes pariter

g iii

Experti sultitiz pœnas Vbi soluissent: Sphortia uirtus Generum sibi Francisce dicauit. Hunc nicolaus Martis horrendum fulmen Perulinus ille cuius itali res gestas Omnes in ore simul habent: & mirandis Tollunt in astra laudibus: semel ac rursus Expertus horruit.hunc & alphonfus pugna V dit superbum: dum serocibus oppugnat Tierra mariq militibus ethruscorum Rex nobile oppidum tremendus Plubinum. Quid pluribus tempus terere uerbis uelim! Veneti Sigismundum legunt: Qui rebus in dubiis probus dux imperet E xercitibus unus suis. Heros Fluentinis bis imperitat bene Hic militibus, ac uincit item Franciscus huic quas copias mittit socer Florentiam: ut regat: iubet. Hostilis acies trucemo, Martis Intrepidus rabiem ruentis Hic semper reprimit: patique cogit Quam meruit furor & libido Pænam.nec tamen ipse uictor unquam Se subiicit tibi blandienti. O quam mens hominum colit malorum Non secus: atq; deam uerendam. Nil est: quod anteponi Animi bono quieti

Queat.hic.n.fugacem Minimi facit nitorem. Solidum decus secutus Sibi seruit & pudori. Nil est: quod efferamus: Probitas nisi quod ædit. Corporis omnis abit uigor: uti Nox ab apollinea face perit. Extera quid cupiam bona mihi Quæ famulos faciunt sibi: quibus Se mage dediderint habet opes Ille Midæ. famulatur opibus. Quoq; minus caruit:magis eget. Quiq sub imperio iacet herus. Certa mihi laus ea sit: quam bonitas pararit Vera animi nec ulla Vulnera formidet:honorem nec amet malorum Iudicio tributum: Qui uacuum se stimulis præstiterit:nec ar det Corde nefas malignus: Iure meretur celebrari populi frequentis Vocibus: ut probatus. Igitur merito celebrauerimus lyricorum Malatestigenam modulis Citharaq; tubaq; uirum meritis superantem Animi.bona corporis & Speciem illius instabiliq; trucifq; feræ:quam Hominum ruditas fatua Colit:ac ueneratur ut egregium illius almæ g 1111

Decus ætheriæ patriæ. Naq Sigismundus uir bello clarus & armis Fortunam putat esse nihil ratione carentem. Hunc uirtutis opus mens hunc sibi coscia recti Semper habet comitem quisquis uirtute sodali Vtitur & socia:nung uereatur inanem Quam sibi sinxerunt dementis somnia uulgi Fortuna. uirtute nihil prestatius una est: Qua malatesteus princeps ad sydera sertur. CARMEN NONVM. Vā mihi nūc opus es mea lux gozaga latiæ Nobilitatis honos pieridumq; decus En pestis sormido pmit nec abire facultas Vlla mihi.quid me Karole linquis atrox? Duxisses tecum: scythiam seu sue supremos Gangaridas peteres hesperon aut liby en. Spes mea solus eras tecum mea uota camœnæ Semper erant. quid me Karole linquis atrox? Nil mihi du ce queat sine te contingere uita O spes o requies dimidium que meæ. Si te liuor edax profugum mi Karole fecit: Fecisset profugum me quoq liuor edax. Non minimi laudem faciudam ceseo: liuor Quá premat insanus exitiosa lues. Inuidit fortuna meæ teterrima forti Qua me scelicem seceratilla prius. Hæc mihi te dederat lena uirtute: probatos Quæ pia conciliat: quo duce tutus eram. Núc uag or in tenebris nec quæ uia certa salutis

Sit capiunda mihi: Karole nosse queo. Pestis cuncta pmit: uorat atq ingurgitat horres Omnem animam. perit en uir puer atq; senex. Rerum humanarum q spes incerta suigi Nescia sit: monstrat insubriensis ager. Haud urbem inuenias: qua sol circuspicit omnes Terrarum tractus & maris omne salum. Cui natura potens magis omnia cesserit uni Insubrium q gens quam colit. ut dominam. Nags ferax & aniœnus ager collesquirentes Multifluig; amnes huic bona cuncta feruntur. Temperies cæli talis fuit ante per omnem Temporis ætatem: qualis in Elysio. Id probat ipse frequés populus: quo nullus i ois Est alius terras plenior ipse suis. Sed nunc dira febris sic oes peste uoraci Interimit subito quosq fragore premens Vt fas esse putet nemo sperare salutem: Sed sua quoq; die sunera quisq; paret. Nu fortasse merens quod plebs admisit iniqua In te grande nefas angle Philippe luit! Te decus heroum plebs ingratissima nullo Cum moreris: sequitur funeris officio. Hinc fortasse deus qui cunctis digna rependit Præmia: in insubres sæusus intumuit. Plebei sceleris poenas patiuntur & ipsi: Qui nihil insontes promeruere pati. Nunc ego quid faciam! nanec licer æminus iræ. Nec scio: qui uitem tristia tæla necis.

Ah q crudelem mi te gonzaga dedisti: Qui mihi nolueris: dum tibi consuleres. Verum ego quid mirer: si nostri obliuio mentem Capit tanta tuam: cum tibi lyda perit! Hac tibi qui potuit: quæ tanto arderet amore: Hinc dum mæstus abis: uilius excidere! Non igitur nequeo tibi succensere tabellis Quod te tam durum gesseris atq; geras. Quæ tibi cura mei: cui nec epistola uerbis Obsignata tribus obstrepat ulla tua! Quang læta reor funt & iucunda beato Cuncta tibi: uenetus qué fouet usq leo: Es tamen expertus: q sit mutabile numen Fortunæ: quaq: se gerat instabilem. Hac quodcung manu fallaci prodiga munus Contulit: eripiat per scelus omne ruens. Sola quidem uirtus stabili uestigia firmat Certa gradu nullis calibus acta loco. Quos tibi coniunxit uirtus studiumas decori: Hos fortuna nequit ulla tibi eripere. Horu ego de numero tibi cu sim iuctus amicus: Miror: ut exciderim mente uir alte tua. Cura igitur norim: quæ sit tibi causa tacendi: Aut quur hinc abiens nolueris comitem. Quod si nosse cupis: qua sit tua lyda salute: Accipe:ne uidear immemor esse tui. Triftis agit ruri: lachrymilg; miferrima fulis Non cessat flauam dilacerare comam. Dilaceratq; comam: cui tu cum nuda sub istos

Funditur amplexus: ofcula mille dabas Nam nec es oblitus: quoriens mi luce referres: Quæ tibi nocte uenus gaudia præstiterat. Sæpius ingeminat: quid me mea sola uoluptas Karole crudelis deseris hinc abiens! O utina uel me rapiant mea fata repente: Vel tibi me propere iungat amica cypris. Quin præsente uiro que multus soluit Iachus Clamitat interdum: Karole me crucias. Atq iterum multo repetit dum uicta dolore: Karole me crucias. Karole me crucias: Flauius attollens tandem caput oraq; dulci Consopita mero murmurat in tenebris. Inde minis honerat lydam: quæ cauta soporem Dum simulat:madidum ludit in ore uirum. Misit & ancillam: quæ me uersuta rogaret: Siqua mez fidei credita furta latent. Huic ego respondi sibi quæ se uelle putassem Narrari. repetit sæpius illa uices. Pascitur illa quidem uerbis. spe pascor at ipse. Ipse metu pereo. Lyda perit uenere. CARMEN DECIMVM. Vterpen cithara patris citatam Sperabam fore: grelsibus secundis Vti qua duce mi uiæ liceret Ad uos ænice sæpius uocantes. Sed multo secus accidit: quod ægre Indignecy fero. mihi malignus Intercludit iter:negator grellum

Aer insubribus lumen uoracem Infundens miseris: atrox deorum Quam miscet nimio furor ueneno. Hinc loctale malum ruit per omnis is an autoric Mortales perimens senes & omnem Aetatem pariter.nec ulla pessis Humanum trucior genus subegit Vng.non ea: quæ premebat olim Vrbem romulidum dei repressa Flatu phoebigenæ.nec illa thebis Quæ tot flebilibus tulit flagella Ob matris facinus patrifq; cædem. Non qua graiugenas Apollo bilis Afflixit tua trous in oris: Non cui totus ut ipse cessit orbis: Missit cecropiam rogans in urbem: Vt pro se precibus deos adiret. Inuaditueluti leana ceruos: Qua nati rabida fame coacti Ad pastum stimulant humi profusi: Vt tigris uitulas premit necatos: Qua ieiuna dies in omne ferrum Expertem trepidi metus & ira Ardentem rapit ad fluenta gangis: Sic mors excita syderū tremendo Fato: quod superi de dere mœstis Agris insubrium: furorecunctos Sternit lætisero.iacent acerui Passim: quod nequeant dari sepulchris:

Sic terra premitur frequens cadauer. Turmatim pereunt. & insepulti Spirantes animas odore tetras Viuacis etiam trahunt ad horcum. Stipatum properat sequi pheretrum Pollinctor simili receptus aura. Hinc fiunt plateæ sepulchra fatis Tristes innumeris sub axe nudo. Fiunt & loculi canes relictis Sæui corp oribus rapaxq; miluus. Nam quisquis potuit: suga dedit se: Qua sors se magis obtulit secundam. Soli nos colimus domi sedentes Vrbem: quam populus frequens reliquit. Me quastor fugiens dolo fefellit Decoctor: meriti nec æris ullam Mi partem minimam dedit nefandus. Id causæ facit: ut tuos amice Postes Dauale nobilis adire Nobis non liceat: dolosus inquam Mi nummus uetitat tuos penates. Nec solus nec equi nec æris expers Me longæ poteram uiæ per æstus Tantos tradere.nam nimis laborum Aetas iam prohibet mihi grauescens. Mébrorum nimii quidem labores Aeg ac delidiæ solent inertis Grandæuum pænitus uigore laxi Langores spoliare, iaq cani

En uelant caput albicante barba: Num grandis faciat uiam poeta: Quam uix iunior audeat uiator! Nec musas deceat:nec ipse laudet Alphonfus decus inclytum mineruæ: Perpulchre minus ut philelfus ædes Regalis subeat futurus hospes. Quare me dolor angit: & minaces Infigens stimulos premenfa; cordi Exprobrans mihi puicax quid inquit Annos tot nihil aureum reponis: Qui tot millia sis lucratus æris! Quidnam sufficiat tibi tuenti Oino nihil! omne temnis aurum: Ac prorsus nihili facis: quod ipsum. Si non effet apud tuos penates Neglectum: tibi nec lues nec ulla Pestis pernicies metum intulislet. Ergo diuitias quid unus usq Spernis: cum uideas tibi periclum Lœti propositum: quod arcet aurum! Talis nunc mihi cura cogitanti Præsentis rabiem die perurit Cor sane: requiemq; tollit omnem. Et ni pierides paterq; pæan Cantu dulcisono simul leuarent Curam: qua crucior: necaret altus Qui me uulneribus dolor medullas Affligit penitus meas recludens.

Nuquid si rogites: studeo nummis Post hac:ne patiar:quod urit olim! Nuquid se bibulum neget futurum Hydrops: quem sitis aridum fatigat: Nu linguam cohibere Codrus olim Optet Karolus unus impudicam: Num speres fieri licere cuiquam: Quod natura fugit:nec usus affert! An fuluum cupiat Debas metallum: Quod coeni pedibus loco subacti Contemnit! locuples ne fiat: usus Qué longus docuit nihil cauere Id præter: probitas quod alma fuadet! Virtus diuitiæq; prorsus una Non fforere quidem nec esse rursum Præstantes pariter queant, habentes Plus auri. bonitatis ii minoris Fiunt participes. Apollo malim Nostras excipiat pius camœnas: Qua fallax & auarus ille Pluton. Quis nobis igitur deus fouebit Dexter castalidas pericla pellens! Idem qui genuit deus sorores: Qui totum radiis comatus orbem Lustrat: qui medicas benignus artes Humano generi prior parauit. Phœbo si patre natus a tenebris Tetris hippolytum uocat necatum: Quid non comodius parens amicum A loeto tueatur hunc poetam: Cuius se uideat pio labore Et noctu fieri dieg clarum! Hac me spes recreat. metug tactum Magna parte leuat.metus dolorq Qui me non capiat, fores uidentem A diris iaculis prope obsideri: Quæ uis nulla quidem nec ars repellat Humani ingenii! metus feroces Et fortis etiam solet mouere. De nobis fatis hac superge tecum. Nunc tu Dauale dicito uicissim: Quid uobis agitur: quibus secundæ Res sunt & placidæ.datis ne phæbo Et musis operam sacris! an urit Vos flama cypris & puer Cupido! Quid de te rogitem: uires iuuenta Quem pungit stimulis: agitq; lætæ In ludum ueneris gradu citato! Aetas te tua reddit innocentem Et rex. quem sequeris: benignus iste Alphonsus quis enim faces seniles Ignurat: quibus ardet iste semper! Nú multas amat: ut solet: puellas Rex alphonsus! an una pectus urit! Quot tandem latus ambiunt utrug: Nu fortasse duæ! parumne ducat Se munire duabus! adde quing: Dum uomis segetem scindit subactam

Recta cuspide: quod seni negatur. O q dulce malum mihi uoluptas Et q lætiserum solet uideri: Qua sensus misere capi proteruus Se posta patitur: nesas in omne Fertur præcipiti citus ruina Nam nulqua uitium stetit procellis Non unis agitatur.omnis urgens Tempestas id agit scelus per atrum. At magnum uitium premens uoluptas: Qua plures periere q dolore. Quo fit:ne dubitem:magilne uobis Flagrantis ueneris frequens sagitta: An pestis mihi sit cauendus horror. Tu Lucretia nobilis puella Regi uerba dato.senemq pasce Spe.nam copia uilior putatur.

## Francisci Philessi carminum Thalia CARMEN PRIMVM.

Tuas futurum florida pieris

Vides canendi muneris accipe.

Tibi quod iple tradidit anxius

Chori magister læticiam pater

Summus deorum turbat & obterit:

Augere qua te carmine maxime

Decebat unam fulminat undique

h

Tonans sagittis: qualibus efferos Strauit gigantas, montibus arduis Ausos olympum ascendere fulgidum. Summum periclum turbida uatibus Minantur astra.rursus & omnibus: Quos ulla præstans euchit altius Doctrina claros, musa mouentibus Quem bilis urit feruida uocibus Adi tonantem flectere moliens. Preces nec absint. naq; precantibus Vel numen aiunt mitius effici. Nihil quod effet Iupiter optime: Fecisti:ut esset non chaos abditum Fuit nec ulla materies tibi Opus o pater: qui cuncta creaueris. Succurre nobis.iusta precantibus. O summe rerum conditor omnium Qua nostra culpa quod sceleris nesas Tantum benigni pectora numinis Potuit tui in nos maxime iupiter Excire: cunctos ut nece fulminis Perdas repente calitus exciti? Funus Philippi plectitur inclyti: Ingrata plebs quod ferre merentibus Neglexit umbris egregii ducis. Culpam Philelfus Infubrium ferat Dic o uirorum rector & atheris: Qui solus omni munere principem Secutus illum.nullius horruit Odium nec iras: semper & aureis Quem solus ausus laudibus extulit? Tui est cauere: uitet ut impetum Vates ruinæ fulminis ignei. Abscedat urbe fulmina nesciunt Modum tueri missa uagantius. Franciscus isti Sphortia consulat: Quem sæpe nobis carmine celsius Euectus audax comparat admodum. Satis monuimus: quod foret usui. Obaudit ille prorsus & auribus Clausis notis dat uerba uolantibus. At uxor eius Blanca puerpera Virtutis ingens gloria nobilis Surdas nec aures comodat audiens: Patiq; nequeat serius optime Isti merenti serre: quod expedit. Blanca quam princeps genuit philippus Ille: qui priscos superauit omnis Vnus heroas pariterq uiuos Laudis honore: Blanca quæ diu generum Philippi Sphortiam pulchra probitate clarum Vxor illustris placidis maritum Moribus ambis: Non opem uati bene promerenti

Affers: qui te super astra sæpe

Extulit uitæ titulis probatæ

Clara uirago! h ii

Vnus hic Anglum meritis Mariam
Omnibus magnum fuit inter omnes
Qui metus expers coleret: minalqs
Temneret omnis.

Vnus hic idem superas in arces
Ille ubi cessit: Mariam Philippo
Patre te dignam sequitur canendo
Laudibus altis.

Vnus hic rursus medios in 1gnis
Plebis infestæ populiq; fluctus
Ausus est templo celebri tyrannos

Sternere uerbis.

Viribus tandem mage prosuerunt: Quos modo terror dederat silentes. Fortis hic unus medios in enses

Ora resoluit.

Sphortiam solus populo fremente

Sy deris sato genitum superni

Esse testatus docuit: quis esset

Finis habendus:
Karolum solus monuit poeta:
Plebis insida insidias dolosog:
Vt cauens partes sequeretur omni

Pectore uestras.

Quod quidem si rem liceat fateri:
Profuit primum tumidoq; bello
Attulit sinem: patriæq; luctum
Sustulit omnem.

Ast ubi rerum superis secundis

Estis in nulla patriz potiti

Gæde: spes ingens aluit poetam

Præmiis pulchris latio petitus
Vnus a toto renuit quod esset

Certius uero. dubiam securus

Spemqs fidemqs.
Pluribus sed quid tero Blanca tempus:
Quicquid en princeps statuit benignus
Sphortias tandem meritis amici:

Transit in auras.
Quæstor illudit.studet & dolosus
Verba uændenti dare uerba.nu sit
Huic opus uerbis: at abundat alto

Fonte loquendi.

Ergo si quicq iuuat & parentem: Sphortiam siquid iuuat & maritum: Siquid & temet iuuat esse cultam:

Consule uati.

Pestis hunc horrens pariter samelqs
Obsidet septo geminis periclis:
Est opus nummis: quibus hostis atrox

Vtraq; cesset.

Blanca quæ nulli ueterum decore
Fæminæ cedis tituli pudici
Moris & uiuas superas uerendis

Leudibus omnes: Si tibi faluos pius ille feruet Liberos cæli dominator alti:

h iii

Tegs cum dulci tueatur omne

Si breui fias itali triumphi
Totius compos super orbe toto
Signa felicis statuas mariti

Inclyta uictrix:
Da manum uati:rapidis procellis
Ne miser fluctu pereat supremo.
Sola tu lœtum potes & salutem

Ferre poetæ.

Sin minus: saltem pateat sacultas:

Qua solum & sortem meliore mutans

Et soue & sului clipeo metalli

Fata repellat.

## CARMEN SECVNDVM.

Pes me dulcis alit: qua sp cicche benigno Affers ore pius. spes mea corda nutrit Aediles na uerba mihi q storq; dederut

Sæpe adeo: bilis ut stomach u cierit.

Opportunus ades: cum iam ferueret in iram: Ac furere inciperet més agitata malis.

Non equidem perserre queo: quæ iusq; piumq; Ferre uetat. res est non tolleranda sames.

Nam quid lœtiferi memorem contagia morbi: Quæ uitare loco non ualet æris inops!

Princeps digna iubet: quæ dedignantur obire

Hi:quos iste suis præposuit loculis.
Iq; rediq;:monét.tibi mox numerentur.eruntg

Præmia digna tuis reddita muneribus.

Sic & eo. redeogs iterum. rurlusq; revertors Tanq ridiculus terq; quaterq; die. Non decet hoc musas: uacuas quas semp oportet Esse labore graui per grauitatis opus. Ni mens læta manet penitulq; intacta labore: Odimus & carmen odimus & citharam. Nuncius ecce tuus suaui mihi more salutem Dicit opem referens: qua mihi præstiteris. Non te uana loqui iam pridem nouimus unum? Spes nos firma tenet mox fore: quod cupimus. Sic tibi non fragilis debetur gratia Cicche: Quam tibi dum refero: mete gero memori Verus es in cunctis & non fucatus amicus Quem rebus norim semper adesse meis At facit id uirtus: qua præstas omnibus unus: Quos habet egregios Sphortia dux proceres. Id doctrina facit: qua nulli cedere suesti Eloquiumq; potens ingeniumq; ferax. Nam similes mores animos moderantur amore. Dissimiles odium gignere Cicche solent. Perge igitur: cœptis incube. & perfice munus: Quod iussit princeps; rusticitasq; negat. Non ingratus ero.nam tu per sæcula mecum Multa diu uiues nescius interitus. CARMEN TERTIVM. Ydo quem uitiis uirum supremis Præponas alium nefas per omne: Nemo est.lydus.n.pudoris ipsum Abiect penitus uir impudicus h iii

Vultum cum facie. Venus gulofa Famolum celebrat: facitq; notum Hunc unum populis uagata turpis Cunctis Enteladi soror furentis. Num seruer petulans fidem sodali Et dulci socio: suam sororem Qui nuper uitiarit & sororis Quæ nupsit modo.creditam puellam! Nam quod mollibus unus in cinædis Excellit scelus omne per nesandum: Non Tuscus modo nouit:insubres at Omnes: nec uario fatentur ore. Hunc Bacchus sibi uendicat proteruus: Qui læso penitus miser cerebro Infanit rapida meri procella. Excitus facinus furens ad omne. Hinc lites parat improbus dolosas. Et fingit reus ore non pudico Crimen uaniloqui suas recludens Immanes animi faces latentis. Et diros stimulos ad omne probrum Procliues.miser o miser Megæra Quæ te ly dæ rapit trahens cathænis Vinctum præcipitem.negans quietem. Menti sacrilega! deumne censes Res nostras oculis uidere pressis! Cui quicquid fuit in futura cuncta. Sunt coram.nihil est: quod esse possit Illi-qui peperit: polos creator

Et mundi reliquos iacentis orbes: Occultum. uidet is: libido quanta Te capit: furor ut uolutat agrum Pectus:nec patitur:uiam falutis Noris: sic oculis tibi tenebras Fudit lucifugas: quod ille docte Ac recte studuit monere fratrem Vates hesiodus: secutus erres Nunqua: quin potius gradu secundo Sis laudis: quoniam fugis priorem: Omnes hic bonitate præstat unus: Qui per se satisest:ut omne quod sit; Norit.sed monitis item probatis Qui paret:probus est.at ille neg: Qui neutrum ualuit.secundus ordo Neg tibi cedit. ergo primus Posta te renuit palam:nec ullus Est ordo reliquus:nisi locari Malis inferior: quod aio nequam: Nequam te fatearis: est necesse. Na quis flagitiis cares! fidemne Laudarim! fidei sacrum ligamen Qui tollis uiolans probris amicum. His cunctis inimicus: ipla calo Quos æquat meritis decora uirtus! Nam quos non laceraris innocentes Ac fanctos etiam malos & omni Impuros utio palamos lyde Famosos tibi turpe tam scelesto

Castigare puta nimis nocebis Vel laudans. etenim tuorum Morum qui fuerit comes malorum Et uitæ socius tuæ impudentis: Laudabis.tibi nullus ore sermo Manat: quem pudor & Minerua ducat. Obscoene loqueris geris Timarchum: Qui cunctos puer & uir impudicus Probris exuperas mertis oci. Eructaniq; graui fugas odore Omnem quæ tibi iungitur.coronam. Casu uel studio dati petendi Aeris: quicquid inops ruboris olim Importunus homo side pelasga Vsus.ceperis usui:quod inquam Nung restituas. ubiq; pedis Discumbens etiam simulg; ridens Trullas ingeminas ubi quiescis: Illic & matulæ loco uetustæ. Lectus totus olet. domum uel omnem Secessum faciens ubiq pressam Turgens exhoneras ut rurlus aluum. Qui fœtor styga possit ullus atram Aeque tristis hre totus unus Sic fœtes: mihi nauseam tumente Vt cites stomacho nocens utrogs Aeq; gutture. displicens oleto. Offendens oculis mero trifulcis Et lingua nimium spuens uenenum

Et lædens manibus: tibi rapaces Quæ sunt egregie: quibus repostum Sit prorsus nihil.omne quicquid usquam Occultum latet: est tibi reclusum Et reptum pariter quis abdat aurum Furi tam uigili! dolosus uni Euius cum Silipho Sinonis ille Ouem dicunt: auus abditæ rapinæ Cedat nāq; gulænihil timere Frangendæ didicit.manus per atras Noctes hinc agitat uigil rapaces. Nec parcit socio.premit sodalem. Mortales superosq fallit hostis Nocturnus.nec enim timere cælus Pulsatus ue solet nec ulla sani Oris uerba ueretur at monentem Ducit ridiculo typhon salutans. Quare mors nisi curet ipsa lydum: Non est spes reliqua ulla sanitatis. CARMEN QVARTVM.

Væris Alexadro qué platura per oés
Sis laudis numeros néa thalia uiro:
Quiqd prima dedit:qcqd noua ptulit ætas:
Vnus Alexander laude refert propria.
Hunc decorat uirtus animi quacunq; suprema
Ars fundit geminis turribus acta polo.
Vis animi interior nihil est:quod nescia muset.
Hinc agitat:quicquid moribus intus alit.

Et conserre manus & Martem flectere freno

Nosti.tu gladiis eloquioq uales? Mitis es & facilis tibi nullus pectore fastus Gratus es officio. dulcis es oblequio. I-line tibi multa meo debetur uictima cultro. Et canet ad laudes ipsa Thalia tuas. Quod si digna tuis meritis tibi dona referre Non dabitur: memoris sit mihi mentis opus Nec fore desperem: nobis ut phæbus apollo Det citharam dono: qua deditales ei: Sic pulsabo chelyn.reddet sua carmia musa. Teq fuis manibus floribus instituent. Nec sunt parua quidé: quæ diuæ reddere suerut Præmia pierides.nag mori nequeunt. Manlius heu nati percussit colla securi. Sæuit & in natos Brutus ad usq necem. Alter in horrentem se præcipitauit hyatum. Se tulit in gladios & Codrus & Decii Quæ spes tanta uiros hos læto tradidit ulla! Sperarunt morté laudibus opprimere. Stoicidas dum summa boni finitur honesto: Quid sibi proponunt! gloria sola iuuat. Res age præclaris titulis gere maxima dignas Ductor Alexander. uincere perge tuos. Sphortia magnanimus res gesserat oé per æuum Victuras bello clarus & imperio. Hunc superat natus Franciscus Sphortia rebus Fortunaq; prior per probitatis opus. Tu quoq perge parem te tantis laudibus heros! Reddere.nam musæ te super astra ferent.

CARMEN QVINTVM.

Ristes insubrium deniquiquimus Terras: quas rapido syderis ignei Vastant horribiles fulmine cælites. Plaustro dum uehimur cum laribus piis Et quicquid reliquum longa proteruitas Martis uel Careris saua necessitas Fecit:iam pœnitus furor Apollinis Omnes corripuit. nos litisac fames Vna dum premeret: quæ propior fuit Hinc cauponula tendentibus æminus Qua nos papia mox excipit obuia: Illuc numine diuertimus horrido. Et nummis petimus: quod fuit ului. Turbatus iubet excedere ianua Caupo.pestiferæ discedite beluæ Inclamans.propere linquitelinquite: Quos spectant oculis astra benignius. Paremus quid enim pluribus irritum Tempus conterimus: non asinum lyra Nec ius eloquii leniat inscium. Quod coeptum suerat prosequimur uix. Et uix assequimur deniq; blandius Orantes ueniam noctis & otii: Qui primas habitat uillicus inclyti Horti caupo domos: excipit omnia Nobis lætitiæ munera porrigens. Hic primum tenebras luminibus pigras Vdis expulimus. pectora lætior

Sensus corripuit: mensa paratior Hic apponitur hic & Cæreris piæ Hic primum placidi copia liberi Fit nobis agimus cantibus altius Pullantes fidibus sydera personis. Saltatum choreis cymbala mollibus Miscent.mæror abest. & sugitæminus Omnis cura prior nam modice quoq Interdum grauitas exhilarascere Nequa dubitat sic grauior senex Condiri salibus puberis assolet. Vt Comus tacuit: mox iocus utitur Dulci colloquio.post requiem parat Plumis pleuibus lectus honustior. Dormitur placide nox citius ruit: Qua par est-roseo surgit ab æquore Titan arquitenens, excitor illico. Ac me ueste parans excito cæteros. Tendens ad Ticinum: quod iacet obuium. Hinc mox perspicuo flumine nobilem Dum namus Ticino.en ingredimur padum: Quo uecti placidum conterimus diem. Noctu dum requiem præstat & otium Quæ ripam tenuit dentibus anchora: Dum somno premimur mox tonat altius Quirex omnipotens Iupiter athera Ducit.nec pluuiæ lentius ingruunt. Nimbi præcipiti turbine conciti Irrumpunt rapidis amnibus undig.

O diuum genitor rector & arbiter Rerum quas opifex e nihilo creans Quicquid ius geritur: diluuium precor Arce quo premimur nil precibus deus Audit: forsitan.auri quod inanitas Nec summis etiam calitibus placet. Nam si uera fatentur theoleptici: Non est: quod capiatur precibus deus Vllis: munera quas nulla præiuerint, Crebris obruimur cælitus imbribus. Nec profunt miseris tegmina cymbulæ Conductæ penetrant omnia turbidi Nimbi. sic penitus nos quoquestibus Frigemus madidis nocte sub horrida. Dum frigent reliqui sola uoracibus Flamis æstuat Antonia uernula. Nec fallax reserat: quod patitur malum. Forsan.ne reliquis iniiceret metum. Tithoni croceos liquerat excita Vxor iam thalamos.anchora tollitur Et coeptam sequimur remigio uiam Vix athon rapido subdiderat iugo Collum:nos excipit grata Placentia. Ac dulci miserans hospitio souet. Solus dimminuit munificentiam: Vectigalia qui Piccolus exigit: Quo nihil inuenias rusticius nihil Víqua sordidius, clamitat improbus Vectigal uolumus.non opus est libris.

Mularum satis est:si satis est opis In nummis. faciunt divitiz deos. Contra litigo: dum principis optimi Quas nuper dederat: me tego litteris. Quid uerbis opus estius ualet efferum Nullum.nec pietas flectere Piccolum Solus scaua malum deterruit uirum: Qui posta didicit cortis hic optimus Impuri solitas insidias uiri: Justirne stomachum feruere bilicum Demens cogeret.expalluit audiens Hæc uir nequitia nequior ultima. Inuitusq; sinit soluere cymbulam. Hine nos scæua suis muneribus pius Vt pulchris cumulat soluimus impigri. Quod du postridie per gaudia pulchra cremona Appulimus pestem iam superasse rati: Dirius in duplicem turbato numine pestem Syderis incidimus incidimusque soli. Nam uix egressus cymbam.uixurbe receptus Dum conduco domum: qua residere queam. Vernula quæ rerum custos Antonia naui Sola relicta fuit: morte cadit subita. Tollitur extemplo cunctisad sydera clamor. Væsanum passim uulgus ad arma ruit: Mænibus extrudor tang teterrima pestis. Cum phœbo & natis mille per opprobria. Nullane Romulidum plebes uesligia seruas Dira cremonensis: quam perimant superis

Que te barbaries cepit seuissima more Immani grauibus urbs inimica uiris! Qua bene te diuus prædæ decreuit habedam Augustus: superas quæ feritate feras. Persida gens sceleri non uni obnoxia.toto Flagitiis pariter orbe notanda tuis. More peregrinos quo tandem pessima cu nctos Odisti: quibus es omnibus ipsa minor: Dic mihi: qua tandem polles uirtute cremona. Dic mihi: quo uitio dedecorosa cares. Tu sermone mihi tantum blandire doloso: Rætia dum tendas: dum laqueos iacias. Quos non inducis fallax! non fraude suprema Mittis in insidias omnis inops meriti! Quid: quod marmaricus leo te crudelior ullus Non est: immitis uipera nulla magis. Die fax gallorum: quos nutris pectore fa stus! Num quia te Gotthi constituere nothis! Nam genus egregium: quod priscis roma colonis Ornarat penitus Attila sustulerat. Quod siquos forsan seruauit sæua colonos Tempestas: siquos nesciit ira probos: Hos tenebris plebs dira suis obscurat: & almam Non finit in lucem mergere luminibus. Naq: quis ignorat: quatis se laudibus effert Melia progenies Bartholomeæ tua! Sola malo gaudes plebes inimica poetis Nobilibulq; grauis stirpe profecta getha. Hinc imanis amor prædæ te semper anhæsam

Reddit & infestam. quos alit aura. bonis. Nam quæ te rabies agitat gens impia: doctos Ve cupias omnis disperiisse uiros! Illustris exosa artes clarumos perosa Ingenium fomnos atq; gulas adamas. Ebria gens.læso penitus quæ fracta cerebro Infanis: quæ te triffis erinys alit? Istic nobilitas non est: quæ more tueri Se queat ingenuo laudibus & meritis. Plebs scelerata surit: que nullo ducta pudore Iusq piumq premat: quæ malefacta colat. O genus horrendum nostriqi opprobria sacli Non tandem patrii pœniteat sceleris! Nu pestis sortasse faces adueximus ultro! Qua nos decepit: ipla luat facinus. Num si nota latens ægrotæ causa fuilset: Nos eadem longa cymba tulisset aqua! Humanum crimen quod culpa insonte carebata Humani meruit iudicis officium. Exactos recipit paruulus hortulus In quo parua domus cum puteo iacet: Quem ranæ cælebrant cantibus undigs Hic nos nemo suis colloquiis quasi Dirum prodigium & calitibus graue Dignatur manibus nemo pecuniam Audet tangere nostram: quasi numuli Morbum pestiserum contineant quoq; Hinc nos oblidet infesta necessitas: Que potum prohibet: quæ prohibet cibum.

Vuæ nos recreant: quæ nisi turgidæ
Fouissent stomachum: nos sitis & sames
Pressissent pariter mortis aculleis.

CARMEN SEXTVM.

Rimine suspectu qq Baptista uerebar
Neglectus tibi me qd nihil obstreperem
Malo tamen siluisse tibi q causa suisse
Criminis: in patriam quo traherere reus.
Non fortuna locos eadem seruabat eosdem:
Quos pmit Eridanus: Arnus & ipse rigat:
Mars ferus ambor populos discreuerat ira.

Multaq; fulmineus uulnera miscuerat.
Negligeré ne ego te: qui sis iucundior omni
Luce mihi! dulcis nú pateretur amor!

Quid multis! eadem fuerat mihi causa silendi: Quæ tibi neuter habet: iure quod insimulet. Nuno auté posto populos deus optimus uno

Scire uelim: quid agas: a sit tibi cura came

An penitus nummis deditus inuigiles.

Nescio: quid Momi sunt: qui te ludere dicant. Nu mihi quid uitio nu tibi sorte datur!

Nam tu diuitias forsan studiosior ambis:

Quas ego q par sit: temnere pergo magis.

An nequeas suluum non dilexisse metallum:

Plurima quod uitæ comoda serre ualet:

Ast ego quod paucis contentus ducere uitam

Sim solitus: nummi ducor amore minus.

Aethiopsqualenis non estreui lía pectus

1 11

Imbuat: at nostri: quos uiuet æris amor. Ergo diues agis paupertas semper habebit Hunc eadem ; iuuenem quæcy secuta fuit. Distimili studio simili sub amore probatæ Si uirtutis honos iun xerit usq duos: Quur fit: ut alteruter non sit contentus: utruge Ad medium redeat: quicquid uterq; colit. Sic aut diuitias nimias contenere disces: Aut ego pauperiem diffugiam nimiam. Quod si forte nequit neuter præstare seuerus Momus habet: uitio quod det utriq; tuus Num teptare libet: liceatne mouere: quod alto Robore consenuit: inualuitg; suo! Tu mlhi ditandi trades præcepta beatus. Qui pauper sias: accipe. pauca feram. Semper ego studui: qui me sequerentur euntem Diuitiæ ut dominum: quas ego non sequerer. His mihi nec uenus é nec amoenus ptus amictus Illecebræ nullæ.deliciæg minus Non iocus obscænus, cyprii nec copia musti. Non fomenta sacræ dedecorosa gulæ. Alea nulla meos gaudet didicisse penates. Ludus item nullus ridiculosus habet. Millia nummor nobis Cyllenius ales Attulit & musæ: quæ periere simul. Hospitibus nam cum do dignis plurima multis: Munera muneribus disperiere nouis. Nil mihi seruatum est.nec quicq defuit unq. Sunt mihi cuncta satis.possideog; nihil.

Quaq: domum subiit numis uirtute paratus; Hacitidem properat númis abire foras. Hæc etiam tu mente uolens præcepta tueri Mox tenuis sias pauperiorg Codro. Sic cum tradideris mihi tu præcepta: quibus sim Ditior:adde:queam num fieri melior. Dic inqua:pariter num crescere possit in ipsis! Diuitiis uirtus: quæ moderata cupit. Diues erat Grassus nulla uirtute decorus. Iple Cato pauper laudibus astra petit. Si uirtus eadem Croesum tenuisset opesque Non tua templisset optime dicta Solon. Dic : que nunc uideas: decoret que maxía uirtus Diuitiæg; simul: quæ superant medium. Nung posse putem sieri: simul inclyta uirtus Diuitiæq; graues in cumulum ueniant. Hænam corpus auent dulci lenire ueneno: Quo pereat quicquid mens alit alta boni. At uirtutis animum sublimia tollit in astra: Cui parere facit corporeos stimulos. Nosseigitur Baptista uelim: tibi quanta camœnæ Cura sedet:numis qui cumules loculos: Et quod Momus opus rigido sibi sumpserit ore Mordendum: gladiis quos petat iple suis. Præterea quantum nos diligis:illa probati Visan amoris item creuerit in cumulum Nam tenoster amor magis en Alberte profundis Ignibus exardet: cuq; die superat: Quitamen aqualis uitæ si moribus uti 1 111

Consuescat: siet major & utilior. Nam sibi pierides me totum & phœbus apollo Adiunxere simul cantibus atq; lyra. Lusimus in satyris. lyricos nune pectore cantus Versamus curas hisce leuare iuuat. Effera pertulimus longi discrimina martis Pertulimulq; fame. pertulimulq; sitim. At nunc insubrium pinit alta sæuior urbem Ira deum læuo sy dere cuncta domans. Pestifer inuadens omnes uno ordine morbus Millia quoq die corpora mandat humo. Hinc ego uix tandem natifq; domog; mihiq; Prospiciens cessi lœuseris iaculis. Nunc me cum totis laribus nebulosa cremona Excipit & phœbum castalidumq; chorum. Ille chelyn pulsat. respondent grata sorores Cantibus alternis dulcis amice uale. CARMEN SEPTIMVM.

Vsis Cremonæ nullus est locus sacris.
Nullus Mineruæ.nec deo Maia sato.
Hic sordidæ solum uigent artes palam.
Hic turpis urbem quæstus omnem polluit
Lenonibus.scortis. & aleæ uasris
Doctoribus statutus est ingens honos
Et publicanis. & gulæ. & uenesicis.
Hinc remigandum est. ac retro ad insubribus
Terras propinquas nauigandum protinus.
Vale Cremona manibus diris sacra.
Insesta cunctis quos alit uirtus.uiris

Vale: uale inqua tertium. & cito cadas Tetris fauillis concremata funditus. Bene est. pces tetigere tartareas canes. Diræ furentis instar adsunt turbinis. Sæuum latrantes igneos morsus parant. Fundunt uenenum crinibus.iactant faces. Ardet cremona nullius nec syderis Flamis.nec humano igne. supplicium facit Immanis ira pectoris: cunctos bonos Qua tristis odit.en scelus gentem impiam Cruciat suum nec sufficit bustis humus

CARMEN OCTAVVM.

Enice qd facio si forsan Dauale quaras: Viuo equidé.nec me pestis amara tulit. Carmia multiplici pede ludo. carmia dulci Tempto lyra. sumq; maius adortus opus. Na modo res italas cu mecum mente u oluto: Phœbus ait: semper tempus inane teris! Mæonides priscam graio cum milite classem Extulit altisonis ille poeta modis. Aemulus huic noster longo post tépore uates Successit tandem Publius ipse Maro: Cui pius æneas grates debere fatetur Ingentes: tantum quem canit ille uirum. At tu nil magna nil prisca laude philesse Temptabis dignum notus utriq; solo! Græcia si septem tenuit te nobilis annos Et docuit quicquid gens habet illa ferax: Si te progenuit: quæ tot nutrit itala tellus

Lustra decem decorans artibus ipsa suis Quid taceas semper quid nil sublimius audes Qua satyra atq; lyra. fac: tuba ad astra sonet: Altius hinc igitur saliens.noua molior arma: Quis in se latum persurit omne graue: Nec tuus alphonsus: quin ni maxia sæcli Gloria præsentis non decoratus erit. Sin forsan rogites: quid non promissa fidemos Seruarim: quid non Parthenopen ierim: Accipe: quæ fuerit cunctantis caula poetæ Atq ignosce mora Dauale care pia. Insubrium terras inuaserat undica diris Pestis atrox facibus cuncta simul populans. Hinc me defecit promissi copia nummi: Que labor ingenuus reddere debuerat. Quæstor & ædiles pedibus sibi serre salutem Perrexere omnes, solus in urbe sui. Quid facerem! natos num fæuæ linquere morti Fas erat, atquiihi confuluisse satis! Nec facerem.nec erat.qua me subducere fato Possem: fuluentis copia tanta dei. Nang; deum censent his tempestatibus aurum: Atq deo maius numen & imperium: Qua uos uilis humi mortalestanta cupido Opprimit immemores numinis & patriæ! Sæua procelloso sulcantes æquora fluctu Hanc terram peregre luctificam colitis. Debetur uobis si uitam uiuitis aquam: In patriam reditus: sydera quam decorant.

Illinc ortus.n.noster.deus ætheris alti Esse quidem similes uos dedit illa sui. Vos aurum colitis mira pietate:lycurgus Quod metuens patriis expulit e laribus. Omnis causa mali:liceat si dicere uerum: Est aurum. mœchos hoc facit atq; dolos.' Omne genus uitii molitur & efficit aurum. Quæ uos mortales corripit ergo sitis! Nec tamen in precio est: cui desit copia nummi. Non fuit huic uirtus: qui fuit æris inops. Hinc me deridet plebes ignobilis:annos Quod tot agens.nullis prospiciam loculis. Nelcio: quo fato mihi fit. nung ipla peculi Cura fuit nec nunc me sitis æris habet. Diuitiis aliis delector Dauale nullis Qua quibus exultat imperitans animus. Diuitiis animus gaudet: quas nulla mouere Vis queat externa nam deus ipse sibi est. Sin petis:an tandem ueniam:ni durior ullus Inciderit casus: uisere uos statuo. Verum scire uelim: q nos sit fronte benigna Excepturus adhuc rex tuus atq; meus. Nu flamis adeo flagrat succensus amoris: Vt fortaffe deas despiciat comites! At iuuat aligerum cantus quoq. sæpe Cupido Cantibus atq; lyra corda superbadomat. Si tibi rex ingens fortasse lucretia nolit Obsequio placidi se tribuisse dei: Spero equidem nostris mulcebitur usq camœnis Ipla adeo: ut doleat se tribuisse moram.
Plura quidem dicturus eram: sed nuncius iste
Obstitit: hinc abiens qui celerabat iter.
Quod reliquu é: istic. cum uenero: dicere perga.
Nunc te cum musis opto ualere piis.
CARMEN NONVM.

Lphonse nostri lucidum fæcli iubar Decusq; regum maximum: si longius Mirationem forsitan silentium Nostrum tibi dedisset: auribus piis Admitte causam.nosq; dicentes breui Tantisper audi:dum piæ mentis sidem Quæcunq debet esse non dubia tibi: Saltem probaris.nag; de rebus tuum Sit iudicare liberum mihi fatis Dixisse fuerit: quod tibi cupio bene: Optog.nuper fuerat in mentem mihi Ad te ire uisendi tui causa: deum Quécunq; dulcis pectori inseruit meo Tantarum amor laudum ferebam muneris Satyras loco centum: tuo quas nomini Diuo dicaui plura na quauis uelim De te canendo posteris relinquere: Placuit tamen satyris item in cælum tuum Efferre nomen ob tibi gestas probe Res maximas nullis tacendas gentibus. Id dum uoluto: multa soluenti pedem Mihi oblistere cateris sed omnibus Iam liberum curis.datæg compotem

Factum uiæ Marsimpedit mox ingruens. Nec me sequi quam cœperam: sinit uiam Sic regredi cogor dolens miseras nimis Aetatis huius quas uices agimus malœ. O temporis teterrimum sydus feri Quætanta cepit pestis orbis inclytum Italos genus: si nos minus pax iuuerit. Quidna iuuet tandem! quietis gratia Si suscipi bellum solet: quibus licet Frui quiete: quid mouent belli nefas: Iniuria nulla lacessiti quidem. Honoris ardor pectus humanum dies Noctesquexat.ac uorax auri fames. Quo plura possidemus: ulterius quoq; Libido pergit finibus nullis sibi Contenta. mundus unus uni p parum. Hoc accidit quos nulla ratio temperat. Laxis habænis quos temeritas impotens Stimulat: sui nec iuris elle tru finit. Hæ funt mali caulæ cupido puicax Honoris.auriquignis ac nimius furor. Sed te caput regale quem probitas uirum Ostendit orbi numini deum parem: Alphonsæ regum sydus in omnes plagas Famæ coruscum luce quæ ratio serox Furiis ualet nostris & ira dirior Iunxisse principum omnium præstans honos! Quid polluis manus sacras saut quo ruis Præceps in illos: quos ut imprimis tuos

Debes tueri?num philippi forsitare Obliuio te ceperit dulcis optimi! Illius inqua principis mitissimi: Quo uidit uno sol benignius nihil. Nec amantius quicq tui: qui te ut patrem Veritus. perinde ac filium dilexerat. Eius ne Blancam filiam castissimam. Eius nepotes indolis pulcherrima Speig maxime furore censeas Tuo ne dignos! at quibus facias bene: His si minus facias: quibus es obnoxius! Philippus ille nihil omiserat tuus: Quod censuisset splendidis honoribus Aut comodis tibi fore acceptissimum. Quid dicet omnis gens. quid ætas longior? Haud hoc enim contemptui ducas licet. Qui negligit: quæ cæteri de se uiri Vel dixerint: uel senserint: neq putant. Laus gratitudinis quod aiunt qplurimis Est tanta: nulla maior ut dici queat. Qui cæteris uirtutibus cunctos uiros Rex antecellis: hac ne dicaris minor! Ad hæc dei dono uir omnis imperat. Et omne regnum cælitus nobis datur. Humana regna uanitas: quæ uiribus Nituntur imis: si supernas deserant. Nam reddis æqua lance pro meritis deus. Sic principes deus bonos auget bonis. Malosq rursus afficit grauibus malis.

Qui ius ministrattiure qui socio utitur In rebus omnibus:nec ullum dedecus Animo uolutat:nec facit sciens probrum: Hominibus ac superis probatus omnibus Regnat.magisq semper ac magis uiget Babylon ita tot sæculis in regibus Effloruit iustis.eandem perdidit Nimis pudendum regis iniusti nefas. Cyrus sibi dum rebus in lætis modum Mœtitur: omnis cælites comites habet. Elatior factus. acet ludibrium Mulieris iræ.rex Alexander puer Probusquiprospere gerit quicquid cupit, Mores ubi iam grandis ac uitæ decus Mutat: suorum fraudibus cadit miser. Nam nemo lætatur diu partis bonis Iis usus improbe. deum probitas iuuat. Romæ quid imperium uelim uerbis sequi! E regibus primus Numam solum licet Videre iustum: qui mori meruit bene. At regium posta iugum populus malum Soluisset: ac se liberum statuit sore: Dum legibus paret: sibi gentes feras Orbemq totum subiugat late imperans. Sed mox ubi libidini ius cesserat: Ciuile bellum surgit: ac uæcors furor Confundit omnem ciuium concordiam. Fit præda. sit cædes per omne barbari Sceleris genus. seruile sert populus iugum:

Cuius polos tetigerat arduos prius Sublime nomen ne soui parcens quidem. Non hac enim mortalium fiunt manu: Sed illius qui folus imperat omnibus: Quacunque mundus altior complectitur? Et siquid est mane: quod mundum ambiat. Mortalibus datur exequi nutum dei Tang ministris: qui nihil habent proprii. Sic plurimis item bonis ac maximis Te reddit mirabilem populis deus Alphonse cunctis gratia laudis tibi Bonitate partæ: quod sequi pergens diem Ad ultimam felix eris uel mortuus. Nam qui mori uirtus queat: qua mors perit Viues in omne sæclum. & nomen quidem Gens nulla conticescet excelsum tuum. Sed quo mihi admirandus appares magis Meliorq; cæteris: quibus se se ingerit Fortuna regibus fauens: eo magis Cupido ueri me tenendi concitat: Quæ causa nunc belli tibi.qui uim intulit? Qui turbat otium! quis insidias locat! Hosti peperceras nimis rebus tuis. Graui ac pudendo proximis conuicis: Vt his noceres: quos uel inuitus colas! Quaso: quid arma insesta nunc agitat tua! Quod ensis iste nudus exposcit latus! Aliis nocere dum putas: noces tuis. Florentiæ nam quicquid infertur mali:

Blancæ Philippi filiæ illius tui Blancæq; natis & nepotibus ducis Infertur eius: quem benignum uideras In te benignitate uix incredibili. Florentia te causa nulla reddidit Hostem:nisi quod nolit in uenetum trucem Transire mentem: que nihil sani cupit. Piene possis quod negat pietas nesas! Quisquis uirum quisquis parentem lædere Molitur unus:nu pudica coniugi. Num filiis prodelle iudicabitur! Accedit ad rem maius: & quod maxime Spectes:oportet.si tibi uictoriam Casus uel astrorum necessitas ferat: Cui uictor adsis: sorsitan putas tibi. Certe tui te cogitatus plurimum Alphonse fallant. Regulum qui pertiment: Reddat ne tutos omnium rex maximus! Venetis.n. quid deest: ut imperio graui Italos premant quod perfacile fiat quidem Sociis tuis armis.caue sapiens caue. Nosti: quibus terra mariq; uiribus Pollent: quibulq: opibus uigent. concordia Qua diligenti rebus in cunctis solent Vti.nihil quod comodum ferat sibi: Omittit unq uir uenetus.acer. sagax. Quid si potens: qui neminem relinquere Inopem suæ consueuit ung dexteræ: Victoriam dabit lacessitis deus!

Præstare certe plurimum rebustuis Laudiqui iudico: tueri, quos decet: Amore si pergas pio: & nung hostibus Faueas tuis adeo: tibi ut obsis uolens. Sciensquam si postea q miseris: Reuocare spiculum uelis:nequeas quidem. Quid pluribus pulso tuas auris monens: Vt sus Mineruam! quid sides non audeat! Vel hinc tibi mox sentiendum censeo: Neutram uel in partem gubernando rates Tuo iuuandas: quæ ruinas afferant. Quod siquid hinc forsan timendum cogites: Beneficiis adimendus est omnis metus. Et anteq pelagus noui flatus ciant: Armanda nauis omnibus rudentibus. Videsne: quos minitantur alpes turbines: Quas fint procellas addituræ fluctibus Latii sali! plærungs ponto dexteras Oui conserunt dubio: nocere mutuo Vtrigg dum cupiunt sibi.zephyro alteri Euro alteri fræti: repente perfurit Arctous axis: & feris aquilonibus Dum cuncta miscet: obruit præceps suga Vtrosquates opto sim falsus tamen. CARMEN DECIMVM.

On tibi plures moduli Thalia
Dantur pone silentium:
D u tamen quicq reseras: quod aures

Nostri mulceat ænici.

Hic enim mira pietate regem Alphonfum colit optimum. Solus alphonsus ualet inquietos Belli frangere turbines. Portus o nostræ nimium camænæ Optate anice Dauale Lege qui certa regit omne cælum Quando sydera turbida Vertet ad nostros pius ille uultus: Ac lucem reuehet bonam! Quid ferum Martem.dubiamq phæben. Quid tristem & gelidum senem Semper horremus! redeant benigni Phœbus Iupiter ac Cypris. Dira quid tantum minitantur astra His fulmen regionibus! Diuus alphonsus trepidas procellas Non tandem uidet alpium? Quid iuuat tantos humeris labores Semper tollere fortibus! Est labor certe subeundus omnis Et belli rabies feri: Pacis ut tandem redeat uoluptas: Quæ fessos requiæ iuuet. Quid iuuat pacis placidam quietem Martis uertere cuspide! Calitus nobis ratio tributa Quid non imperio utitur! Et trucis freno premit impotenti

Immanes animi feras! Languidæ uanis pecudes ferocem Pastorem superent minis! Non nimis terror: nimium cupido Cæcat: quæ tenebris tegit. Nec finit: puras ut amemus auras Et lucem ætheris ardui. Diuus alphonsus quid in arma præceps Fertur: ceu leo sæuiens! Particeps quare uelit esse fati: Vltro quod uenetos premit! Liber ut uictor superauit indos: Vrbes condidit incly tas. Legibus cunctas decorans uerendis. Et quicquid nutrit ocium. Vicit Aeneas Rutulos ut acres: Martis prælia dispulit. Qui selix unqua suerit uocandus Tractans arma perenniter! Num deum motu canimus beatum: Qui gaudet requie sua! Bella si gessit memoranda semper Late gentibus omnibus: Si triuphales titulos ab hostis Victi rettulit agmine: Quid sibi alphonsus cupit! unde laudis Quærit sæmina maximæ! Est satis bello fatis & labore Partum.plura quid appetit!

Sæpe fortunæ caput inuidenti Qui subdit; dolet ultimum. Finis humanis studiis petendus Poni debet in omnibus Hunc enim noster nisi cogitatus Spectet: quærit inaniter. Bella quem ponant sibi sumpta finem? Pacem.pace frui licet. Ergo quid bellum perit unde surgit! Causam quæro periculi. Sit satis tantas superasse gentes. Non simus reliquis graues. Quisquis iniustis aliena uotis Poscit:numina prouocat: Quæ suis reddens inimica rebus. Sero quod uoluit: dolet. Non ego certe uenetos polus. His te hortatibus alloquor. Nags iam pridem uenetos amore Omnis profequor unice. Me mouet clades italis futura Si uer dimicet alterum. Nonne Francorum celerant caterua Nostris cladibus inseri! Quantus heu campos cruor & rapina Stupris cædibus imbuet. Quis uocat francos socios furoris! Quisquis bella nouauerit. Solus alphonfus ualet arma. solus

k ii

Iræ frangere fulmina.
Nägs si sæuum retrahit tridentem:
Fluctus hadria nesciat.
Omne mox cælum redeat serenum:
Et iuno tonitru uacet.
Sume tu iustas italæ querelæ
Partes ænice Dauale.
Non tibi paruas reserent camænæ
Grates pro meritis tuis.
Ore facundo tumidi restectens
Alphonsi cita pectora.
Nomen in cunctos tibi comparabis
Annos sole micantius.
Corpus extemplo perit omne. sama
Durat: quam bonitas parit.

Francisci philessi carminu Melpomene. CARMEN PRIMVM.

Vem Melpomene laudibus unum
Exoibus ad sydera tollas
q Mortalibus excellere cunctis
Quem musa canas uoce sonora:
Dare na turpe est terga Thalix.
Age dic aliquid carmine dignum.
Aliud conuenit alii:non est:
Quod idem sit dignum omnibus unum.
Laus militiz ducis est clari;
Medici: si curauerit apte.

Gravidos auro loculos facere Est eius: qui pelago merces Ac terra uehit undig multas. At rhetoris: ut dicat ab arte: Idq: falutem ut pariat fustis Probitatis laudabitur ille: Quod turpe pati nolit.at alter Cumulatæ uirtutis: in enses Quod se intreplde dederit pugnans Captæ priæ ductus amore. Nihil omnino temnimus: ullam Bonitatis quod tulerit præ se Vel per exiguam debilis umbram. At nunc mera Melpomenen uirtus Iuuat.atq merum dicere gaudet Verum.dea nam reprobat ficta. Si Melpomene ducere ueris: Veniat. ueniat Karolus ille: Pia quo gaudet Francia rege. Deus hunc rebus dedit humanis Fuget ut tenebras: reuehat lucem: Puniat sontes: statuat iustus Quæq: meruerint! præmia rectis. Res gessisti Karole magnas: Quas interitus nesciat ullus: Quis & populi celebrent omnes Quolog cadens & quos uidet oriens Sol: quos Boreas perflat & auster. Tibi trux Anglus cessit abactus

k iii

Patrio regno tibi surrepto Fraude tuorum.regnaq; uictus Dedit in meritam sceleris poenam. Nihil impunitum deus ung Sinit omnipotens tribuens cuiq Quod promeruit munus habere. Deus aflixit durius Anglum: Quoniam quod non decuit: uoluit. Sie te Karole quoniam fueris Pius: affecit numen honore. Te precor igitur: mente uolutes: Deus ut iustis magna rependit. Nec.n. patitur uincier und Meritis: qui nos morte redemit: Patiens quicquid liuor & ira Potuit dirius impia facere. Deus ingratos odit:eolog Aequa expendens cruciat lance. Docet id dæmon primus ab alto Solio tenebras fusus in imas. Docet id generis pater humani: Cuius luimus miseri culpam. Pius es Karole semper & idem Memor in primis meriti:quo te Deus ornauit. Karole regum Decus o summum suscipe christi Signa petentis. & irrue fortis Impia properans agmina turci Lœto tradere:mœnia qui nunc

Thraciæ pmit heu sacra Romæ Barbarus audax puer imanis Arabos referens omne latronis Scelus & nomen trux Mahometus. Heu q uereor sera futurum. Tua Karole rex arma ruinæ: Quæ manet urbem sæua cadenten. Via nam longa est. barbarus hostis Premit inumero milite muros. Geminant ictus, anea molis Ouæ fulmineo turbine iactant Horrisonas tormenta sagittis Sociata tot: ut rapiant lucem Oculishominum Marte sub effero. Propera.propera maxime regum Karole nostri gloria sacti Spelq; labantis sola salutis Fer opem mileræ quæ ruit: urbi. Ea si ruerit: quanta priorum Capiet clades nomen: & omnes Quibus est sancto christus in ore. Quæ cruciatus poena manebit. Si durum illum uiceris hostem: Referesque piis signa triumphis Splendida barbaricis: eris unus Quem Melpomene nostra per omnis Laudes pergens equet olympo.

CARMEN SECVNDVM.

k iiii

Vo te alphose magis mecu rex inte uoluto Temagis admiror: te magis usq; colo. No é una quidé quæ te sup æthera uirtus Mira laude ferat: omnibus ipse nites. Hunc decorat pietas. hic é & uirtus & æqui Laudibus insignis: præstat at ille side. Relligione alius pollet. sidentius arma Alter obit tractans bella tremenda manu. Hic se se humanum gaudet facilemq; uideri. Et moderata cupit ordine quæq; gerens Hunc delectat honos: quisquis debetur honesto Abiectumo, nihil nec muliebre sapit. Consilium multos laudat: prudentia rerum Quos sibi conciliat: multus ubiq; chorus. Alter in eloquii.campo spatiatur ouantis: Qui plus posse putat q genus omne uirum. Quarit olympiacos alius studiosius orbes Occultafq; uias astriferafq; uices. Qua natura regat: qui rerum sirmior usus: Cuius ad exemplar prodeat omne genus: Disquirunt alii.sed tu potes omnia solus: Nil intemptatum qui facis esse tibi. Nam cum te noris diuina lege creatum: Qui uel agas semper: uel studeas sapere: Ocia nulla tibi permittis inania.nulli Desidiz seruis.totus es iple tibi. Hinc omnem penitus uirtutem amplecteris.oe Quod facit ut sapias: nocte die sequeris. Nec tibi do uitio: quod tactus harundine fulua

Semper amas. uires ingenio dat amor. Quin si uera loquiliceat nec sicta referre: Semper amor magnis uult comes esse uiris. Calar & Augustus flagrasse cupidinis igni Fertur. Alexandrum q sibi iunxit amor! Na quid ego memore: sibi quos pietate uetustas Duxit honorandos cum possidone iouem? Et phœbum & marté & qui garamatas & idos Strauit: & Alciden innumerolg; deos! Francorum domitor regum tutela paterque Sentit amoriferas Karolus iple faces. Karolus orbe micat regum inter nomina tanqua Splendidus astrifero Delius ipse polo: Hunc si tangit amor: quid non tangaris amore? Quod licuit superis: quid tibi non liceat! Ome felicem: qui te sim nactus amicum. Naqi pares sola præstat amicitia. Nec dedigneris: mihi quod dicaris amicus. Pro meritis alium dum bonus alter amat. Te quasi numen ego ueneror te prosequor omni Officii cultu nec pietate minus. Te mihi nil uita duco iucundius omni. Tu mihi præsidium tu mihi magnus honos. Na quanti nostrum facias rex tantus amorem: Perspicuum nuper re mihi reddideras. No solu affatu modo nos Alphonse benigno Excipis: & pulchris muneribus cumulas: At geminis etiam redimis inlignibus:omnes Vt norint rarum nos opus esse tuum.

Meg; inter proceres numeras: quos euchit aula Regia quid multis! me facis esse deum. Me fortunatum. me terq; quaterq; beatum Principe te duco tu mihi numen ades. At quid ego meritis pro tantis quibo referre Rex alphonse tibi! quid tibi retribuam! Non opis est Alphonse mez præstare: quod iple · Multa mouens animus pectore gratus auet. Ast illud certe non indignantibus ausim Vel diis uel musis: quod reor usq fore. Nam te posteritas quantu mea carmina possint; Per graue uirtutis nulla silebit opus. Hæc te sola quidem pulchris cum laudibus unu Effert: fortunam quæ iubet esse suam. Hac tibi conciliat: quos illa probatior ornat Vel doctrina potens ingeniumue ferax. Virtus sola probis te rex Alphonse uerendum Et formidandum te facit una malis. Hinc omnes adeunt omnite ex orbe diferti Ac docti:radiis qui caluere tuis. Hinc tibi quottidie pulchros ex hoste triuphos Consequeris: dum te stultus ad arma uocat. Vndig, bella fremunt.frueris tu munere solus Pacis honoratæ bella nefanda uetans. Iupiter e summa dum terras despicit arce: Duq sagax cernit pectora uana uirum: Inconcussa quidem solio uestigia seruans Ipfe suo terræ culmina cuncta mouet. At face sulminea celsas transuerberat urbes.

Prosternito; solo sequidocet dominum.
Hactenus hæc. nam plura tibi narrare uolentem
Impediit Xenophon: qui celeraret iter.
Hic igitur coram referet tibi silius omnem
Et mentem patris atq; animum ueniens.
Quare quicquid erit: quod nostro nose natus
Dixerit: id totum manat ab ore patris.
CARMEN TERTIVM.

Vm nobis sonipes Sphortia muneri Abs te datur Affers leticiam pieridum choris

Et libero &

Dat fratri citharam Mercurius sacram

Parnasus &

Te cunctis probitas inclyta gentibus Clarum facit

Qui natum patre te magnanimo neget Dignum: sui

Non est laudibus ædenda benignitas Vulgaribus

Ergo te merito diligo Sphortia

Et dignor his

Vel graiis cupiens reddere nobilem

Cunctilq nos.

CARMEN QVARTVM.

Vā miseræ nup lydæ gózaga salutē Abstuleras abiés: hāc tibi mittit amans.

Heu heu q durus tristi mihi nucius auris Pertulit attonitas: qui te abiisse tulit Serta tibi digitis texebam florea caris Karole: quæ digitis mox cecidere meis. Ah q crudelem mi te mea uita dedisti: Qui fugiens lydam liqueris ecce tuam. Si melior speranda tibi fortuna dabatur: Hanc mihi comunem cur fore nolueras! Sin te presentis senium mi Karole sortis Cœperat:hoc odio cur ego digna fui! Quem mihi nunc animu. du te tualq recordor Blandicias.ludos.basia:adesse putas! Quo mihi dulcis eras magis & iucundior omni Luce: magis moueor: excrucior quagis. Hei mihi du memini placidos sub nocte susurros Terq; quaterq; suas corpora lassa uices. Qua uellem tecum uel me simul esse uel unam Dicier insidiis disperiisse tuis. Na memini cum me nudam coplectere nudus: Dum iungis roleis dulcia labra labris: Dicebas: utinam liceat sic usq manere: Nec nox infesto cedat amica die. Cum matutinus titan spectaret eoum: Iamq; suum surgens acceleraret iter Intépestiua quid nos sol inuide dixti Luce premis quid nos inuide sol dirimis! Multag, cum molli gemitu suspiria ducens In sudore tremens totus eras calido. Et dum postica ualuas abiturus iniqua Pandis: adhuc repetis terq; quaterq; thorum Nec potes auelli: quæ te complexa tenebam.

Nec sinis auelli: quam sub amore soues. At nunc noster amor quo sic euanuit ille: Qui tibi tunc fuerat hortulus. aura. deus! Qua sumus o stulte demétia quanta puellas Nos rapit:ah quantus error in ore sedet: Tu me dum blandis nudam coplecteris ulnis Lumina componens & simulata loquens, O mea dicebas lux o mea uita salusque Qua me felicem tu facis una uirum. Lyda tibi uiro per sacra cupidinis arma Perq; piam uenerem perq; tuos oculos: Optio si detur: te malim nocte dieg; Víq frui: dici q merus orbis herus. Hæc mihi fingebas, uultusq in uerba disertus Indutus similis insidiosus eras. Nescia naq; doli fraudumq; ignara tuarum Me fortunatam rebar amore pari. Temnebam cunctos: qui me qua despicis olim: Ardebant. solus tu mihi numen eras. Nec de plebe quidé iuuenes cotépsimus: at quos Et genus & uirtus & decorabat honos, Clara pudicitiæ titulis tollebar in astra Hec me cum fama deseruit celebri. Te pp patrem simul & genus oë; uiruq Du duco nihili: sum quoq facta nihil Quid me crudelis: uenetis quia forte puellis Obrueris præsens: destituis miseram Scribe aliquid tadé placidis me accerse tabellis. Dic: ueniam: quod si iusseris: en adero.

nni

tros

US:

Sin te nostra minus cypris delectat amorque, Dic saltem: noli tundere lyda uale. At uos si sapitis: uobis meliora puella Consulite o ueneta: q mihi consului. Karolus inumeras ardens gonzaga puellas In nullam stabili perstat amore diu. Accusat querulis amice lyda Te gonzaga modis nec audit ullum Quod possis adhibere sic querenti Desensor: genus acre ueritatis. Est ingens.nimis illa uis amoris: Qua flama genuit pari uoluptas Ac cæcus puer & uenus proterua Ast ingentior illa rursus: & quæ Sit radicibus altius subactis. Ac multo magis omnibus colenda: Quam uirtus peperit poeta certe De te iure queratur unus ille: Quem uirtus qua micas in omnis Illustris proceres piis amoris Vinclis conciliauit:atq; iunxit. Huic & tu pariter quod esset idem Visus non alienus a probatis Omnino titulis: eras amicus Suauis nectareo magis liquore. Ast hunc hadriacos ubi recessus Felix incolis & beata regna: Oblitus nec amore nec benigno Dignaris uir amice quo solebas

Affatu. modo Martis efferati Vis & suspicionis improbatæ Formido potuisset impedire Scribendi officium: quod ipse nunquam Sane deserui nec ullus æstus Ponti nec rabies noti nec ulla Tempestas uetuit mihi decorum. Qui laudem sequitur meram:nec atræ Se culpæ socium facit: susurros Vulgi non timet impudentis ullos At posta precibus petita cunctis Pax tandem rediit:nec ullus ufg Impendet metus: & uacat nocendi Omnis suspicio mihi roganti Silydam minus audias querentem: Ni responderis ore: quo solebas: Excusatio nulla te tuetur. Dic sodes: uenetus senatus an te Pulchre pro meritis amare pergit! Verum id non equidé queam uereri. Nam longe uenetus referre plura Ac maiora solet graus senatus Qua susceperit.at uelim secundo Hoc audire loco: tibi ne carus Est. ut semper erat: tuus poeta! Dicis.fac: uideant: quod ipse noui Qua me diligis atq amas benigne: Omnes dissimiles tui.simulg Qui se similes uolunt; ut omnis

CARMEN QVINTVM.



Vi minus summu gregis innocentis Præsulem nouit meritis supremis: Quem uocat quintum pia Nicolaum Concio christi.

Se sciens fallit quis enim coruscis Nesciat phœbum radiis micantem Gangis a primis populis eoi

Hesperon usque Quintus in terris reserens tonantem
Sol uelut splendet meritis probatæ
Mentis & cunctos pietate uincit

Sanctus & acer.

Quis queat laudes patris huius alti

Cantibus fummas paribus referre:

Quem stupent reges:populi uerentur:

Orbis adorat!
Vnus hic nobis bonitate uera
Reddit:& coram facit esse christum:
Quem sequens:cunctis imitatur usque Moribus unum.

Hunc refert dignis mea musa patrem Laudibus quantum numeris & ore Quiueris: uitam gradibus citatis

Perge per omnem.

Hic erat Thomas genitus secundis

Motibus cæli placido iubente

Rege:qui mundum moderatur omnem

Lege perenni:

Qui tener postà docilis uel infans Cœpit iniectos tenuisse sensus: Sustulit sacrum caput ad supernas

Impiger arces.

Nil in humana fragiliq; sorte Esse ducebat precio petendum. Quicquid arceret mare terra stama

Quicquid & aer.
Omne censebat celeri procella
Pro dei nutu chaos in profundum
Inde cessurum.nihil eé:sæclum

Quod sit in omne.
Nam quod & tépus recipit: putabat;
Temporis legi subiici ruentis:
Ast id æternum: moueat quod ipsum

Mobile nunqua.

Solus huic mentem superum mouebat Rector is: qui de nihilo creauit Quicquid in mundum spatiatur omnem:

Trinus & unus.

Sic ubi sæcli didicit sugacis:
Quicquid inquirit studium sciendi.
Vimq; cognouit rationis omnem:

Fertur in altum:
Quicquid æternæ stabilisq; mentis
Splendor illustrat super omne cælum.
Ac super siquid simulant inanæ:

5

Perspicit acer. Nouit:in quantis tenebris uolutum Errat humanum genus: & quod omnis Nostra spe uana trahitur cupido Cæca furensq3. Nam quid in terris humilige mundo Est: quod optemus! perit omne uotum: Cuius ut compos fueris:quid ultra Sis habiturus! Nil diuturnum parat ipla nobis: Quam uocat uulgus rudis imperita Voce fortunam nihil ipfa magnum Tradere possit. Quid queat corpus tibi polliceri: Cuius infirmum iacet omne robur! Sola mens mortem fugit, una regem Nouit olympi. Mens deum forma simili bonog Reddit interno: uiget una solum: Quæq; sit uitam tulit innotentem : Fit dea cæli, quantiment in the point Hos habens Thomas bene cogitatus Se sibi totum studium per omne ib ilandida al Vendicat.nec se speculatus extra Ducitur aura. Nil nisi christum putat esse: solum Quod bonum dici queat & supremum: Quem sibi quisquis statuit: sit alti Ciuis olympi.

Ergo quis quenq supor occupant:
Si patrem tanta pietate sacri
In locum cætus statuere christi

Orbis in arce!

Naç qui Thomas suerat per annos Ante tam multos: cito Nicolaus Fit dei iussu ueterumo: Quinto

Ordine patrum.

Non id humani posuit uoluntas Nomen erroris nec amor nec ullus Gratus affectus: deus ipse iussit:

Quod fore norat.

Vincet hic omnes populos proterui
Barbari:nostræ sidei ruinam

Quisquis extremam minitatur unus

Teter atroxq;

Num queant tantas arabos nefanda
Furta periuri tenebras latronis
Omne per dirum facinus supernæ

Fundere luci!

Turcus ac omnis syrus, afer, indus.
Omnis ægyptus, scyta, persa, medus,
Fracta submittet patris huius artis

Colla cathænis.

Te deus lassis dedit ipse terris

Quinte: qui templi solium supremi

Sanctus & fortis sapiens piusque

Pace gubernes.

Pontifex tanta bonitate pollens

l ii

Sit diu nobis pater & sacerdos.

Pastor & christi gregis imperator

Rexcy saluscy.

Hunc deus nobis tueatur unum:

Quo nihil phœbus melius nec omni
Gloria toto uidet aut uidebit

Dignius orbe.

Qua nimis cœtu metuo fideli: Ne patrem morbus rapiat subhærens Artubus talem.deus o tuere

Optime quintum.

Solus hic possit gravibus mederi.

Quæ modo dirus Mahometus iste

Turcus immanis tulit heu subactæ

Vulnera Romæ.
Roma qui le le noua continere
O decus terræ species olympi
Possit a mæsti lachrymis doloris

Vulnere tanto!

Nunc tui clari proceres in arta

Vincla coniecti patiuntur omne

Heu genus probri meliuscy læto

Nil meditantur.

At puellaris trahitur cathænis
Turba matronæ luperos fatigant
Flætibus nullus uacat impudica

Cypride sexus.

Qui scelus tantum prohibere possit:

Solus est Quintus pius imperator

Et pater regum deus hunc benigne Ergo tuere.

Principes nulli renuant: quod unus Imperet Quintus quis nuereri Karolum debet fore: qui uel ultro

Tédit in hostes!

Vnus is cunctos pietate reges
Anteit. Alphonsus facilis sequatur.
Se nec imunem patiatur alti

Hos ubi christi reliqui sideles Viderint: omnes alacres capessant

Arma: qui nullos metuant labores

Nulla pericla.
Roma mox Quinti noua Nicolai
Signa miretur. reuocetq; passim
Læta merentis samulosq; ciues

Præsule tanto.

O quibus mulæ resonæ dederunt Vocis & cantus numeros per omnis Vim decus mentem:celebrate quintum

Carmine cuncti.
Nulla sit uobis super omne sæclum.
Maior in cunctos populos nec ulla
Celsior: nec quæ magis una laudes

Laus ferat omnes:
Qui patre si uos bene Nicolaum
Laudibus Quintum super astra summis'
Tollitis nil hoc habet omnis uno

Liii

## Pulchrius orbis. CARMEN SEXTVM.



Incubens studio munera digna refer. Fac: dignis totus titulis te sentiat orbis Donatum: ne sis dedecori domino. Facq: ut te gratu cucti memoretq; canatq; Hac uirtute nihil pulchrius effe reor. Laude lodouicum facito. super æthera tollas: Qui te tam celsis laudibus extulerit: Nec tibi Martini Lefranci nomen & omne Excidat officium: quo bene promeruit. Hunc pariter leges decorant hominumq; deuq; Hic in socratico puluere uictor adest. Hunc parnasus amat: gemino qui uertice surges Spectat & eoas occidualq; plagas. Quicquid totus habet terraru maximus orbis. Quicquid & oceanus athereusq; globus: Tu lefrance tenes.nec in athera uectus apertu Ignoras: qui sint regna petenda iouis. Iure igitur tantis cum te uirtutibus unum Audio pollentem promeritumq; simul: Te lefrance meos primum reor inter amicos Ducendum talem te simul esse uolo. Nolim igitur fili secus hunc uereare colasque Ac patrem: quod te diligit ex animo. Si uirtute mera caperis: si semper honestum Sectaris: munus solueris omne mihi.



CARMEN OCTAVVM. Lura quidé faciut: ut te Simoeta Ioanes

Inter amicose nomina comemorem.

1111

Prima quidem phitas mihi te facit integra caru. Post etiam ingenium dulcis amice tuum. Adde: quod una tibi semper stat cura merendi Officium semper officio cumnlas. Naq: quod eloquio polles: musisq: sacratos Ebiberis latices fonte sub aonio: Vice adeo miro mihi te coniungit amore: Vt nihil ad fummum cedere posse rear. Hæ tibi funt artes: quibus es uicturus in omne Tempus: & extremis notus eris populis. Sola quidem uirtus ualet e mortalibus umbris Nos immortalis constituisse uiros. Naq; nec ad potum nec ad escam summa deoru Nos natura tulit illecebrasq; leuis. Ista perinde sibi pecudes comunia ducant Ac nobis. maius naq bonum est hominis. Nullum animal potuit nos præter nosse decoru Illud honestatis uis queat una dare. Est homini ratio soli data uera superbæ Munere iusticiæ: qua patetomne bonum. Hac nos ire licet summi ad fastigia cæli. Atq frui facie colloquiog dei. Omnis.n.uirtus:quæ morum calle paratur: Monstratiter: celsum quo petimus solium. Hæc ualet ad regem nos perduxisse deorum: Qui nos cælesti rore benignus alit, At mox ingressis offert se splendida nobis Lux ea uirtutum: quæ pietate uiget. Hec docet una quidem: quæ sit uis unica ueri

Illius aterni: quod super astra micat. Hac duce felici nobis licet ore potiri Affatuq; iouis & bonitate frui. Quod si sola deo nos uirtus reddit amandos: Cælestisca facit particeps patriæ: Quid mirum si te uirtus mihi pulchra Ioannes Iungit amicitiæ per monumenta piæ: Quanto igitur Simoneta magis te talibus offers Laudibus insignem: te magis unus amem. CARMEN NONVM. Vm te nostra Lodouice superbius Optat pieris ad sydera tollere 1 Nescit: principium quod capiat prius. Cunctis fic m eritis micas Vno te melior nemo: nec altius Qui te suspiciat digna uoluminum Multa congerie naq parentibus Natus principibus nites. Hos uirtus pariter conspicuos dedit Et fortuna potens: tu quibus æditus Princeps nec titulis nec specie minor Fortunam superas probus. Te doctrina parem præstitit omnibus: Et quos eloquium & quos sapientia Illustres facit: & tollit in athera Fama perpetuos agens. Indignum reor ullum melioribus Qui sit deterior: qui inferior suo Sit regno: dominari imperio uiris

ru

Quis non paruerit tibi! Tu quicquid loqueris: sic loqueris bene: Vt cunctos superes eloquio uiros. Quos ætas stupet hæc. at grauitas tua Est mirabilis omnibus. Rerum cognitio plurima cateris Quæ sunt principibus nube reconditæ: Est uni tibi.nam munificentia Splendes laudibus inclytæ. Hæc uirtus homines allicit aurea? Virtus hæc superos reddit & inferos Affectos sibi.nec munificentia Virtus ulla benignior. Hæc Gonzaga lodouice benignitas Princeps optime te principibus facit Iis præstare: nutrit quos amor otii: Et qui divitiis student Virtus hæc eadem te sapientiæ Mirandum studiosis facit omnibus? Cantandumq; bonis uatibus. ac item Quem sumant sibi rhetores. Nam quid nos reliquos quos bene plurimos Ipse affeceris: & quottidie afficis: Pergamus numero dicere! quilibet Se gratum doceat palam. Tu nos innumeris muneribus pius Et pulchris cumulas.nec statuis modum. Solus castalidas muneribus foues. Qui te non igitur colam?

Hinc sit:ne liceat ferre silentium: Quin coram fatear: qua tibi gratiam Magnam pro meritis debeo maximis: Quæ in me contuleris libens. Quæ maiora tibi magnanimo queam Vates.quæ placeant:reddere principi: Qui quæ te referat gloria nobilem Digno carmine posteris! Hinc nos te numeris prosequimur lyra. Hinc te multisonis uocibus impigri Quantum possumus: extollimus altius: Qui sis præsidio bonis. Quid te nostra minus Barbitos efferat Neruis omnibus in multiplices agens Vltro se modulis: quem uideat uiros Summos uincere laudibus! Ingratus fuero: si meritis tuis Non respondero uel qua liceat side: Quem uirtus lateat nulla micantior: Qui nobis faciat bene. Sic & Virgilius cantibus inclytum Augustum decorat: sic phry gios duces Smyrnæus danais carmine subiicit. Sicte nos canimus lyra. Vobis principibus quid melius potest Reddi q meritum gloria prædicans! Nam nung moritur: qué memorat fauens Late fama perenniter. Quid de te loquar exceller pulchrius

Qui totus uigeas nomine fulgido: Quem non una led omnis decoret: uiros Virtus quæ celebres facit. Lingua millifluum Nestora cedere Dicenti tibi cogas. referas item Illum: quem reliquis ingenii bono Præfert Mæonides ducem. Tu non aacidem non Priamo satum Horrescas acie: iusticia quoq; Non cedas nitida Fabritio seni. Vincas attilium side. Na quis te facilem nescit & omnibus Humanum!tua clæmentia Cæsarem Aequat dardanium: magnidecentia Illum: quem Darius stupet. Quid me contineo: quo minus impiger Percurram breuibus militiam tuam: Et uitam studeam carmine dispari Fari magnanimi tui Contendant alii ludere tessaras. Certent & socio innectere ratia: Quo nummos rapiant fraudibus alex. Dum nos te canimus lyra. Ecce Lodouicum regis natalis olympi Huc tulit.hunc celebret carmine Melpomene. Sic inter proceres decorat quos aurea uirtus: Hic micat: ut titan splendet in astra nouus. Qui nomen Gonzaga tuu no laudibus effert: Rusticus est. omni nam bonitate uiges.

Confilio polles. tu fortiter effera Martis Inter fulmineas arma subis acies. Hunc cane Melpomene: quo pricipe matua felix Felix tépus agit principe fausta pio. Qui gonzaga tuas uirtutes nescit:is omnis Fit uirtutis inops officiiq; reus. Nemo te melior nec munificentior alter Est inter proceres: quos alit italia Solus amas musas.tu solus in omnibus artes Eximias decoras ingeniisques faues. Hunc unum celebrate uiri:quoscunq; superbu Extulit eloquium: quos & apollo fouet. Hic satis est uobis: quos aut annalibus altis Aut etiam uario carmine cura iuuat. Hic si uera uelim: scribenti porrigat amplam Materiem rerum: qua mihi surgat opus: Quippe tener primis qui dum pubesceret annis: Militiam didicit sub genitore duce. Et didicit quicquid belli callentior usus Aut ars ferre queat ingenio docili. Mox maiora animo secu meditatus ouanti Qui bene paruerat: imperitare cupit. Ha driacos igitur fastus exosus: ut omni est Promissa functus munere militiæ: Te regumqi ducumqi decus sublime Philippe Anguiger o latii gloria latus adit: Quem tu cui uirtus uni non ficta placeret: Excipis: atq; foues patris amore pii: Et quoniam ingenii uidisses luce nitentem

Ingentique animo: praficis agminibus: Nicoleong iubes probus ut comitetur ephebus: Dum petit ethruscos ut populetur agros: Hic si cuncta tuis ausis animog fuissent Gesta: Fluentini colla jugo dederant. Hinc te magnanimus cui fata deiog fauerent Sphortia Franciscus poscit adesse sibi. Ante nec assequitur: soceri q mite philippi Pectus ad id precibus constituisset opus Multa quidem euentu gessissi prælia fausto Sub duce Francisco: quæ siluisse libet. Nam sicuncta uelim digna memorare camœna: Ante oriens titan uiderit antipodas. Id satis est summa laudi tibi: quando philippus A genero repetit: quo caruisse nequit. Terq quaterq suis generum rogat ille tabellis: Vt sibi te reddat: quem modo cessit ei. Sphortia quo toto nil est humanius orbe: Non audet focero quod rogat:abnuere. Te sinit inuitus dio pare Maria: Quo natura nihil progenuit melius. Ergo optatus ades: que tanto admittit amore Dux pius: utq; nihil carius esset ei. Principe sub tanto uirtus tua claruit omnis. Et patuit cunctis: quantus in arma fores. Et patuit cunctis: quantus probitate fidequ Consiliog, fores: quatus & officio. Ac ni sæua ducem rapuissent fata benignum: Vnus eras illi portus & aura uiro.

Hoc aute extincto cum iam fortuna deulue Insubrium populum fluctibus obrueret: Et iam tota solo uariis iactata procellis Publica res triste naufragium peteret: Dum nullus locus esse probis coepisset: & omne Iam ruerent ciues perfacinus miseri: Duq; deos hominesq; simul discordia demens Misceret:passim dum suror ingrueret: Secedis: quoniam civilis nollet eriny s Consilio quicqua nec studio gerere. Otia sed quoniam probitati serre negatur: Haud sineris uitam uiuere sic uacuam. Te Florentini uenetiquadiere rogantes: Partibus ut nolles non studuisse suis. Teg legunt: magnis ut præsis uiribus: uno Quo duce nil tandem posset obesse sibi. Duq; petis tuscos: dum te florentia rebus Optat adesse suis: nec ueneti renuunt: Sphortia bellipotens oppssa classe cremonam Liberat hostili turbine Romulida: Qui carauaginos ubi cingit milite muros: Et parat obsessis auxilium uenetus: Mox ades & pugnam Fabii consulta secutus Detrectas certa Palladis usus ope. Non sinit hadriacus sibi quæ consulta ferebas: Stare loco: quo fit: fusus ut occideret. Naq tuo ductu non est res gesta.sed ipsi Sic placuit ueneto: que pmit ira fures. Hicigitur tantæ percussus uulnere cladis

DUS

Horret. & ignorat: qua sibi poscat opem? Mille duces capti. flos captus militis omnis. Omnis in ambiguo spelq; salusq; fuit. Hæc tandem melior uisa est sententia uictis: Vt tecum nollent Sphortia ferre manum. Tunc itaq Alphonsus qui iam uétura uideret Te gonzaga suæ quærit adesse rei: Qui quoniam nolles ignauam ducere uitam: Quæ tibi condino digna paratur: obis. Suscipit ingenti res sane pectore magnas Alphonsus.nec quas suscipit: exequitur. Ergo cum primu licuit tibi: magna uolutans Ac præclara animo consulis in medium. Quid faciam dixti! nu tempus inertibus umbris Semper abire sinam laudis inops meritæ! Verba dat alphonsus. uenetos no una uoluntas Continet.infubrium pectus Ermys habet. At Florentinus quem longa peritia triuit: Callentemq facit: Sphortia te sequitur. Que nos tanta tenet mora logior! astra minant Omnibus exitium: qui tibi bella mouent. Nu demum sperare licet contraria calo! Quod deus imperitat: quid secus ipse uelim! Cedamus fatis aliud quid fata putemus: Qua quod summa iouis mens iubet esse ratu! Vnus hic italiam superauit sæpius omnem. Îngenio uiget hic. & probitate uiget. Hunc deus incolumé semper discrimie ab omni Seruat. & imperiis auget honorificis.

Vna simul fortuna duos: labor unus habebit Et ualeant qui nos quasierint dirimi. Hæc tu: qui semper studio loquerisq facisque Cuncta graui.nec te pœnitet ecce rei. Solus ades nobis: qui semper in omnia præstes Te: quibus agnoris sorte ualere tua. Tu uirtute tua quantum perseceris: omnes Vna uoce ferunt: promeritumq; canunt. Sphortia te contra tanti facit inclytus unum: Vt sit nemo quidem: qué magis unus amet. Iure igitur cuncti celebrent tua nomina uates. Eloquiog graues te superastra serant. Hic tibinatalis lucescat sydere dextro: Quisquis amicorum comoda dexter amas. Egi nunc breuibus blandicias uerens Noui nag Lodouice modestiam: Cuius mirifice nomine duceris. Hæc ut sim breuior facit Nunc hæc melpomene: Terpsichore canet Deinceps plura uolenti tibi pluribus Ferri laudibus in sydera principi Nostri temporis optimo. CARMEN DECIMVM. Vncagemelpomene catu dic nfa supmo Qua fint digna lyra. dicage melpomene Terplichore properas numeros in uerba canoro Ore ciet noli nectere diua moras. Quæ pax italiam multis iam liquerat annis:

bris

intas

1

tu!

Nuper ab athereo coeperat ire polo. Huius in aduentum ridebant prata coruscis Floribus: & colles germina mille dabant. Lucebant fontes. sistebant flumina cursum. Cedebantq; ferærætibus & laqueis. Iam nemo insidias: nemo arma ifesta timebat: Dulcia lucebant ocia plena ioci. Aonides uarris mulcebant cantibus auras Cum cithara phæbus omne solum streperet. Indoluit terras tam dextro sydere pluton Latari dira motus ab inuidia. Atquait ergo nihil possimus:nostra nec ullum Sceptra ferant munus: sic Iouis ira premit! At Neptunus amat neptuni uiribus uli Italiæ totas conquatiemus opes. Hunc igitur Pluton adiens penetralibus imis Aequoris excitum talibus alloquitur. Non frater neptune uides: quanta ocia mentes En hominum capiunt. undiq bella silent. Nil adamat motum, torpent iam pace sutura Fulmineæ galeæ. martius ensis hebet. Te iuuat ira fregns.tumor horridus. atra fremti Turbine tempestas: me furor ac rabies. Iam uires excirepara. tibi iure uetusti Muneris ogstrictum sume deum tocium. Hic memor officii tanto studiosius ibit In partes: quo te promeruisse tenet. Talia dicenti facilem regnator aquarum

Dum parat affensum uersus ad arma citus Rursus hebet dubio similé se pectore præstans. Ac secum loquitur.consiliumq; tegit. Cui pluton: quæ te dubium sententia uersat! An te posse neges quod petimus: facere! Nil est:quod cupiam magis o germane:petenti Qua præstare tibi quod cupis officium Omné equidé italiam penitus mihi uertere sas sit Et tamen ambiguæ me facit unus opis. Nam Malatestigenum natus de stirpe Nouellus Contemnit uires hic Malatesta meas. Ingenio tantum ualet & dulcedine morum: Vt sibicælicolum conciliarit opem. Hunc nam phœbus amat. felici iupiter astro Respicit.hunc cypris pectore læta souet. His alacer sese comitem cyllenius addit: Quo fit:ut imperium negligat omne meum. Totus is in musis & pallados arte Mineruæ é: Pace nihil pulchra dulcius esse ratus. Qui facilem si se nostris adiungeret ausis: Omnia luctifica sterneret ira nece. Est animo ingenti: cui tantu mentis acumen Iungitur.ac splendor ad probitatis opus: Vt neg blandicias curet nec iussa minasue. Nec monitus ullos est satis ipse sibi: Imperio cuius regitur Cælena superbos Inter flaminios urbs populos celebris. Qua nostra momenta rei non parua tulisset. m II

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Magl. M.7.13

nti

Sed prohibet dominus bella profana uetans. Temptemus germane tamen: quid saua tonatis Fata uelint nullo munere deero tibi. Te gradiue petens non tam quod præstitit olim: Officium memorat: q sibi poscit opem. O Mars care mihi si te mea cura piusos Tangit honos: uotis te precor adde meis. Temnimur.en placida mortales pace quiescunt. Hoc patruus longe mæret uterq; tuus. Omnia turbemns bellis færalibus.omnes Bella iuuent, uires eia age pade tuas. Cui deus armipotés precibus ta grata petenti Auxilia haud dubiis annuit obsequiis. Nam memor & rætis quo se uulcanius astus Vinxerat: & cædis qua puer occubuit: Reddere Neptuno grates pro munere.quo se. Iuuerat: instituit.atg; piare nefas. Hic etenim Neptune tibi ira percitus acri Abstulerat natum uirginis in facinus. Sic igitur trucibus passim concurritur armis. Littore fit primus motus ab hadriaco. Transiliensquadi quaqua Addua strigit apricos Insubrium campos:cocitat omne solum. Vna ruina premit cuctos hominesque deolog: Qua leo terribili turbine uastat agrum. Vipera cui longus sopor occupauerat artus: Mox excita furit uirus ab ore uomens. Nec modo sese audet sauo opposuisse leoni

Alligero: ac fremitus uimq; tulisse fera-Sed magis atq; magis postq flagrasset in iram: Tela p et cædes agmina fundit humi. Omnia prosternit.turbantur cuncta.ruuntg. Pax amota perit, omnia Marte talent. Pierides cessere loco:dant terga furori Virtutes.nulquam germinat officium. Est solus Malatesta quidem: qui numina curet: Qui colat eloquium: diligat ingenia. Huic pax alma placet qui ponat premia laudi: Solus hic est unus nec numeres alium. Du pugnat alii: du cædes cædibus urgent: Artes solus amas tu Malatesta bonas. At posta summo despexit ab æthere terras I upiter. & sensit fratris adesse dolos: Indoluit miseras sortes rerumq; hominumq;. Mercuriumq; uocans talibus alloquitur. I cito Franciscum uerbis hortator amicis Sphortiaden: reuocet uictor ut arma celer. Sic placitum nobis fatis est ea gloria fastus Quod ueneti solus fregerit imperii. Plutoniq meam posta narraueris iram: Consule Neptuno: prosit ut ipse sibi. Paret Atlantiades. nil tendit Sphortia contra: Mox postliminium pax facitalma suum. At quem pacis amor delectat! none nouellum! Naq aliis alius uiuit: at ille sibi. Ille colit musas.cultores laudis honorat.

it.

COS

Et tutela uiris præsidiumq bonis. Ille igitur dignus: quem summis laudibus ornet: Ingenio quisquis pollet & eloquio. Hunc laudet Sappho paucis & pulcher adonis Nam nec Melpomene plura referre licet: Patre Pandulpho Malatesta natus Qui uelut sydus proceres in omnis Claruit: nulli titulis Nouellus Cedit auitis. Vnus hic dulci fruitur quiete. Et suis tutam peperisse pacem Gaudet hic nulli grauis est probato. Mitis in omnes. Lumen ætatis.decus.& uoluptas Summa præsentis simul & suturæ. Suauis aspectu. grauis & modestus. Fortis & ingens. Huius e lingua fluit ille sermo: Qui refert Maia genitum.nec ore Est minor sensus referens repostum Mentis acumen. Omnis hunc uirtus decorat suprema. Vna sed cunctis animosa præsett: Nostra quos ætas habet & ueretur: Munera fundens. No enim quarit sibi:nec recondit Hic opes tantas: quibus altus heros Affluit longe. sed eas probatis

Donat amicis.

Quo sit: ut tantam sibi compararit
Gloriam princeps generosus: omnis
Vt sibi miro pietatis igni
Iungat amantes.
Hunc pii uates celebrare uestris
Cantibus semper modulis lyraca
Hunc super cunctos bonitate claros
Ferte Nouellum.

et:

IIS

Impressit hoc opus Angelus Britan, nicus die.iii. Iulii. M. ccccl x xxxvii.











